

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com



## Ital 8612,4"

## Harbard College Library



BEQUEST OF

## GEORGINA LOWELL PUTNAM

OF BOSTON

Received, July 1, 1914.

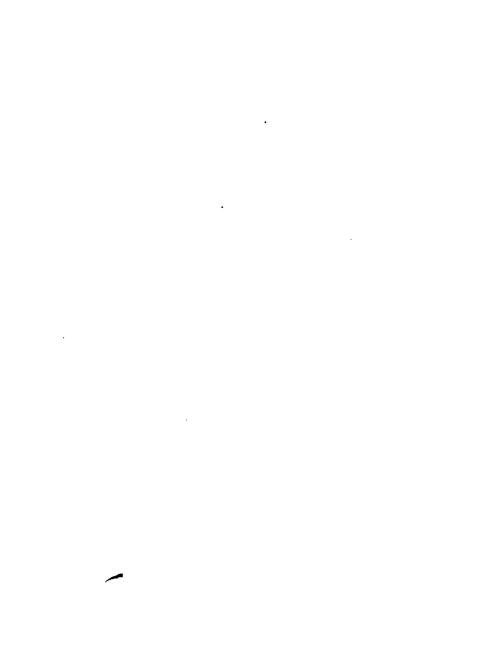





## IL <u>C</u>ONTE

DI

# CARMAGNOLA

Cragedia

DΙ

ALESSANDRO MANZONI



FIRENZE
TIPOGRAFIA ALL' INSEGNA DI MANIE
1828

Harvard College Library **July** 1, 1914. Bequest of

Georgina Loweri Putnam\_

Ital 8612.45

### NOTIZIE STORICHE

Francesco di Bartolommeo Bussone, contadino, nacque in Carmagnola, donde prese il nome
di guerra che gli è rimasto nella storia. L'anno
della sua nascita non è noto: il signor Tenivelli,
che ne scrisse la vita nella Biografia Piemonteese,
la pone verso il 1390. Mentre ancor giovanetto pascolava gli armenti, l'aria fiera del suo volto fu
osservata da un soldato di ventura, che lo invitò
a venir seco lui alla guerra. Egli lo segui volentieri, e si pose con esso agli stipendi di Facino Cane, celebre condottiero.

Qui la storia del Carmagnola comincia ad essere legata con quella del suo tempo: io non toccherò di questa che i fatti principali, e quelli singolarmente che sono accennati o rappresentati nella tragedia. Alcuni di essi sono narratt così diversamente dagli storici, che è impossibile, a chi li raccoglie dai loro soritti, formarsene, e darne una opinione certa ed unica: fra le lezioni spesso varie, e talvolta opposte, ho scelto quelle che mi sono sembrate più verisimili, o le più universal-

mente seguite.

Alla morte di Giovanni Maria Visconti Duca di Milano (1412), il fratello di lui, Filippo Maria Conte di Pavia, era rimasto erede, in titolo, del Ducato. Ma questo Stato, ingrandito dal padre loro Giovanni Galeazzo, erasi sfasciato ne la minorità pessimamente tutelata, e nel debole crudele governo di Giovanni. Molte città eran ribellate, alcune tornate in potere di antichi s gnori, d'altre s' erano fatti padroni i genera stessi delle truppe ducali. Facino Cane, uno di e si, il quale di Tortona, Vercelli ed altre cit avevasi formato un picciolo principato, morì Pavia nel giorno stesso, in cui Giovanni Marfu ucciso dai congiurati in Milano. Filippo spo Beatrice Tenda vedova di Facino, e si tro signore delle città tenute da lui, e dei suoi militi.

Era tra essi il Carmagnola, e vi avea già comando. Questo esercito corse col nuovo Duca s pra Milano, ne espulse il figlio naturale di Ba nabò Visconti, Astorre, il quale se n'era imp dronito, lo sforzò a ritirarsi in Monza, dove i sediato, rimase ucciso. Il Carmagnola si segna tanto in questa impresa, che fu dal Duca non

nato generale.

Tutti gli storici riguardano il Carmagno come artefice della potenza di Filippo. Fu il Camagnola che gli riacquistò in breve tempo Piace za, Brescia, Bergamo ed altre città: ulcune tornarono allo Stato per vendita o per semple cessione di quelli che le avevano occupate: il te rore che già ispirava il nome del nuovo condott ro sarà probabilmente stato il motivo di que transazioni. Egli espugnò inoltre Genova, e rium agli stati del Duca. E questi che nel 11 cra senza potere e come prigioniero in Pavia, p sedeva nel 1424 venti città "acquistate, per s virmi delle parole di Pietro Verri, colle no

della infelice Duchessa (1), e colla fede e col valore del Conte Francesco,, Venne il Carmagnola creato dal Duca Conte di Castelnuovo; sposò Antonietta Visconti parente di Filippo, non si sa in qual grado; e si fabbricò in Milano il palazzo

chiamato tuttavia del Broletto.

L'alta fama dell' esimio Generale, l'entusiasmo dei soldati per lui, il suo carattere fermo ed altiero, la grandezza forse de' suoi servigi, gli alienarono l'animo del Duca. I nemici del Conte, fra i quali il Bigli storico contemporaneo cita Zanino Riccio e Oldrado Lampugnano, fomentarono i sospetti e l'avversione del toro Signore. Il Conte fu spedito governatore a Genova e tolto così dalla direzione della milizia. Aveva conservato il comando di trecento cavalli; il Duca gli chiese per lettere che lo rinunziasse. Il Carmagnola rispose pregandolo che non volesse spogliare dell' armi un uomo nutrito fra le armi: e ben s'accorse, dice il Bigli (2), ch' era questo consiglio dei suoi nemici, i quali confidavano di poter tutto osare quando lo avessero ridotto a condizione privata. Non ottenendo risposta ne alle lagnanze, ne alla domanda espressa d'essere licenziato dal servigio, il Conte si risolvette di recarsi in persona a parlare col principe. Questi dimorava in Abbiategrasso. Quando il Carmagnola si presentò per entrare nel castello, udi con sorpresa dirsi che aspettasse. Fattosi annunziare al Duca, ebbe in risposta che questi era impedito, e ch' egli parlasse con Riccio.

(2) Hist. lib. 4. Rer. Ital. Script. T. XIX. col. 72.

<sup>(4)</sup> Filippo la fece decapitare come rea di adulterio com Michele Orombelli. Il più degli storici crede che questa colpa le fosse apposta calunniosamente.

Insistette egli, dicendo di avere poche cose e comunicarsi al Duca stesso, e gli fu replicata prima risposta. Allora rivolto a Filippo, che e vedeva dalle balestriere, gli rimproverò la singratitudine, e la sua perfidia, e giurò che b tosto ei si farebbe desiderare da chi non vola allora ascoltarlo; diè di volta al cavallo, e pa coi pochi compagni che aveva condotto con se; seguito invano da Oldrado, il quale, al dire i Bigli, stimò bene di non raggiungerlo.

Andò il Carmagnola in Piemonte, dove a boccatosi con Amedeo Duca di Savoia suo natur Principe, fece di tutto per inimicarlo a Filipp poi attraversando la Savoia, la Svizzera e il rolo, si portò a Treviso. Filippo confiscò i beni sai ragguardevoli che il Carmagnola aveva i

Milanese (1).

Giunto il Carmagnola a Venezia il gior 23 di febbraio del 1425, vi fu accolto con distr zione; gli fu dato alloggio dal pubblico nel P triarcato, e concessa licenza di portar arme lui ed al suo seguito. Due giorni dopo fu preso servigio della Repubblica con 300 lance (2)

I Fiorentini, impegnati allora in una guer infelice contra il Duca Filippo, sollecitavano alleanza dei Veneziani: il Duca instava presso essi perchè volessero rimanere in pace con lui. questo frattempo un Giovanni Liprando, fuorusto milanese, pattuì col Duca l'uccisione del Camagnola, purchè gli fosse concesso il ritorno in tria. La trama fu sventata, e tolse ai Venezi

(1) Tutto questo recconto è estratto dal Bigli. (2) Sanuto, Vite dei duchi di Venezia. Rer. Ital. XXII. ogni dubbio che il conte fosse mai più per riconciliarsi col suo antico Principe. Il Bigli attribuisce in gran parte a questa scoperta la risoluzione dei Veneziani per la guerra. Il Doge propose in Senato che si consultasse il Carmagnola: questi consigliò la guerra: il Doge opinò pure caldamente per essa: e fu risoluta. La tega coi Fiorentini, e con altri Stati d'Italia fu proclamata in Venezia il giorno 27 gennaio del v426. Agli 11 del mese seguente il Carmagnola fu creato capitano generale delle genti da terra della Repubblica; ed ai 15 gli fu dato dal Doge il bastone e lo stendardo di capitano, all'altare di San Marco.

Trascorrerò più rapidamentente che mi sard possibile sugli avvenimenti di questa guerra, la quale fu interrotta da due paci, fermandomi solo sui fatti che hanno servito di argomento alla tra-

gedia.

"Ridussesi la guerra in Lombardia, dove fu "governata dal Carmagnola virtuosamente, ed in "pochi mesi tolse molte terre al Duca insieme col-"la città di Brescia; la quale espugnazione in "quelli tempi, e secondo quelle guerre fu tenuta "mirabile (1) "Papa Martino V s' intromise; e sul finire dello stesso anno fu chiusa la pace, nella quale Filippo cedette ai Veneziani Brescia col suo territorio.

Nella seconda guerra (1427) il Carmagnola pose per la prima volta in uso un suo trovato di fortificare il campo con un doppio cinto di carri, sopra ognuno dei quali stavano tre balestrieri. Dopo molti piccioli fatti, e dopo la presa di alcune

<sup>(1)</sup> Machiavelli, Ist. Fior. Lib. 4.

terre, venne egli a campo sotto il castello di M clodio, tenuto da una guernigione duchesca.

Comandavano nel campo del Duca quati insigni condottieri, Angelo della Pergola, Gui Torello, Francesco Sforza, e Niccolò Piccinino (Essendo venuta la discordia fra di essi, il gi vane Filippo vi mandò con pieni poteri Carlo M latesti pesarese di nobilissima famiglia, ma di il Bigli, alla nobiltà mancava l'ingegno. Que storico osserva che il supremo comando accordo al Malatesti non bastò a togliere la rivalità a condottieri; mentre nel campo veneto a nessu ripugnava l'obbedire al Carmagnola, benchè si to di lui comandassero condottieri celebri, e reipi, come Gio. Francesco Gonzaga signore Mantova, Antonio Manfredi di Faenza, e Gi vanni Varano di Camerino.

Il Carmagnola seppe conoscere il caratte del generale nemico, e trarne profitto. Attac Maclodio, nella cui vicinanza era il campo d chesco. I due eserciti si trovarono divisi da un terno paludoso, in mezzo al quale passava u strada elevata a guisa d'argine: e fra le palus à alzavano qua e là delle macchie poste su di terreno più sodo: il Conte pose agguati in quest e si diede a provocare il nemico. Nel campo duch sco i pareri erano vari: i racconti degli store non lo sono meno. Ma l'opinione che sembra ave più sostenitori, è che il Pergola ed il Torello s

<sup>(</sup>t) Per servire alla dignità del verso, il nome di quest'u mo personaggio nella tragedia venne cambiato con quello di F tebraccio. La storia stessa ha suggerita questa mulazione; daci il Piccinino eranipote di Braccio Fortebracci, e dopo la morte c lo zio fu capo de' soldati della fazione Braccesca.

spettando di agguati opinassero di non dar battaglia: che lo Sforza e il Piccinino la volessero ad ogni modo. Carlo fu del parere degli ultimi; la diede, e fu pienamente sconfitto. Come appena il suo esercito ebbe affrontato il nemico, fu assalito da ambo i lati dalle imboscate, e gli furono fatti, secondo alcuni, cinque, secondo altri, otto mila prigionieri. Il comandante fu preso anch' egli; gli altri quattro, chi in un modo, chi nell' altro, si sottrassero.

Un figliuolo del Pergola si trovò fra i pri-

gionieri.

La notte dopo la battaglia i soldati vittoriosi lasciarono in libertà quasi tutti i prigionieri. I Commissari veneti ne fecero lagnanza al Conte; egli richiese che fosse avvenuto dei prigioni, ed essendogli risposto che tutti crano stati posti in libertà fuorchè quattrocento, ordinò che questi pure si rilasciassero secondo l'uso (1).

Uno storico che non solo scriveva in quei tempi; ma aveva militato in quelle guerre; Andrea Redusio, è il solo, per quanto io sappia, che abbia indicata la vera ragione di questo uso militare d'allora. Egli l'attribuisce al timore che i soldati avevano di veder presto finite le guerre, e di udirsi gridare dai popoli: alla zappa i soldati (2).

I Signori veneti furono punti e insospettiti dal procedere del Conte; nel che mi pare avessero il torto. Perchè, pigliando al soldo un condottiero, dovevano aspettarsi ch' egli farebbe la guerra se-

<sup>(1)</sup> Istor quoque iubeo solita lege dimitti. Bigli lib. 6. (2) Ad ligonem stipendiarii. Chron. Tarv. Rer. It. XIX. 864.

condo le leggi della guerra comunemente seguite; nè potevano senza indiscrezione pretendere che egli si attentasse di riformare un uso così utile e caro ai solduti, esponendosi a venire in odio a tutta la milizia, ed a privarsi d'ogni appoggio. Avevano bensì ragione di pretendere da esso la fedeltà e lo zelo, ma non una devozione illimitata questa si accorda soltanto ad una causa che si abbraccia per entusiasmo o per dovere. Non trovo però che dopo le prime osservazioni dei Commissari, il Governo veneto abbia mosse col Carmagnola altre lamentanze per questo fatto, non si parla anzi che di onori e di ricompense.

In aprile del 1428 fu conclusa tra i Venezia-

ni e il Duca un' altra di quelle solite paci.

La guerra rotta di nuovo nel 1431 non ebbe pel Conte così prosperi cominciamenti come le due passate. Il castellano che teneva Soncino pel Duca, si finse disposto a cedere per tradimento quel castello al Carmagnola. Questi vi andò con una parte di truppa, e diede in un agguato, ove lasciò prigionieri, secondo il Bigli, seicento cavalli

e molti fanti, salvandosi egli a stento.

Pochi giorni dopo Niccola Trevisani capitano dell' armata veneta sul Po, venne alle prese coi galeoni del Duca di Milano. Il Piccinino e lo Sforza con finte disposizioni di attaccare il Carmagnola lo ritennero dal venire in soccorso dell' armata veneta, e intanto imbarcarono gran parte delle loro genti da terra sulle navi del Duca, Quando il Carmagnola s' avvide dell' inganno perse per sostenere i suoi, la battaglia era pres l'altra riva, L'armata veneta fu sconfitta, e capitano di essa fuggì su di una barchetta.

Gli storici veneti accusano qui il Carmagnola di aver patteggiato col nemico, ch' egli non verrebbe in soccorso delle navi. Gli storici che non hanno pigliato il tristo assunto di giustificare gli uccisori di lui, sembrano piuttosto dargli taccia di essersi lasciato ingannare da uno stratagemma. Par certo che la condotta del Trevisani fosse imprudente dapprima, è irresoluta nella battaglia (1). Egli fu bandito, furono confiscati i suoi beni; "e al capitano generale, per imputazione, di non aver dato favore all' armata, con lettere del Senato fü scritta una lieve riprenzione (2),...

Nel giorno 18 Ottobre il Carmagnola diede ordine al Cavalcabò, uno de' suoi condottieri, di sorprendere Cremona. Questi se ne impadronì d' una parte; ma essendosì i cittadini levati a stormo, egli dovette abbandonare l'impresa, e ritor-

nare al campo.

Il Carmagnola non credette a proposito l'andar col grosso dell'esercito a sostenere questa impresa: e mi sembra cosa strana che ciò gli sia stato imputato a tradimento dal Governo veneto. La resistenza, probabilmente inaspettata, del popolo, spiega benissimo perchè egli non si sia ostinato a

(2) Navagero Stor. Ven. Rev. Ital. XXIIL 1096.

<sup>(1)</sup> Ai 13 di luglio essendo stato proclamato Nicolò Trivisano che fu capitano nel Po, ed essendosi egli assentato, gli Avvogadori di Comune andarono al consiglio de Pregadi, e messero di procedere contro di lui, per essere tato rotto in Po da' galeoni del Duca di Milano ai 21 di giugno passato, in vitupero del dominio, e per non aver fatto il suo dovere, immo vilissime essersi portato, immo perchè ando pregando gli altri che fuggissero via. Sanuto 1017.

combattere una città che egli sperava di occupare tranquillamente per sorpresa: il tradimento non ispiega nulla: giacchè non si sa vedere perchè il Carmagnola avrebbe ordinata la spedizione: e questa, se fu inutile ai Veneziani, non fu loro d'alcun danno, essendo ritornato al campo il

drappello che l' aveva invano tentata.

Ma la Signoria, risoluta, secondo l'espressione del Navagero, di liberarsi del Carmagnola, pensò al modo di averlo nelle mani disarmato; c non ne trovò uno migliore nè più sicuro che quello d'invitarlo a Venezia sotto pretesto di consultarlo sulla pace. Egli vi andò senza sospetto; e in tutto il viaggio furono fatti onori straordinari sì a lui, che a Giovanni Francesco Gonzaga ch' egli si aveva tolto per compagno. Tutti gli storici anche veneti sono in ciò d'accordo; pare anzi che raccontino con un sentimento di compiacenza questo procedere, come un bel tratto di ciò che altre volte si chiamava prudenza e virtù politica. Giunto a Venezia " gli furono mandati incontro otto ,, gentiluomini, avanti ch' egli smontasse a casa ,, sua , che l'accompagnarono a San Marco ,, (1). Quando egli fu introdotto nel palazzo ducale, si rimandarono le sue genti, dicendo loro che il Conte si fermerebbe a lungo col Doge. Fu arrestato nel palazzò e condotto in prigione. Fu esaminato da una Giunta, alla quale il Navagero dà nome di Collegio secreto; e condannato a morte, fu nel giorno 5 di maggio del 1432 condotto colle sbarre alla bocca fra le due colonne della Piazzetta, ed ivi decapitato. La moglie ed una figliuola del

<sup>(1)</sup> Sanuto. Rer. It. XXII 1028.

Conte (o due figliuole secondo alcuni) si trova-

Nulla di autentico si ha sulla innocenza o sulla reità di questo grand' uomo. Era da aspettarsi che gli storici veneti, che volevano scrivere e vivere tranquilli, avrebbero affermata la seconda opinione. Essi la esprimono come una certezza, e con quella negligenza che è naturale a chi parla in favore della forza. Senza perdersi in congetture, asseriscono che il Carmagnola fu convinto coi tormenti, coi testimoni e colle sue proprie lettere. Di questi tre mezzi di prova il solo che si sappia di certo essere stato adoperato è l'infamis-

simo primo, quello che non prova nulla.

Ma oltre la mancanza assoluta di testimonianze dirette storiche, che dieno prove della reivà del Carmagnola, molte riflessioni la fanno apparire improbabile. Ne i Veneziani hanno rivelato mai quali fossero le condizioni del tradimento pattuito; nè da altra parte si è saputo mai nulla d' un tale trattato. Questa accusa è isolata nella storia, e non si appoggia a nulla, se non a qualche svantaggio di guerra, il quale anche si spiega senza ricorrere a questa supposizione; e sarebbe una legge stravagante non meno che atroce quella che volesse imputato a perfidia del generale ogni evento infelice. Si ponga mente inoltre all' andata del Conte a Venezia senza esitazione, senza riguardi e senza precauzioni; si ponga mente al mistero tenuto sempre dal Governo veneto a malgrado della taccia d'ingratitudine e d'ingiustizia che gli si dava in Italia; si ponga mente alla crudele precauzione di mandare il Conte al supplizio colle sbarre alla bocca, precauzione tanto

più da notarsi, in quanto che si usava con un militare non veneziano che non poteva avere partigiani nel popolo; si ponga mente per ultimo al carattere noto del Carmagnola e del Duca di Milano, e si vedrà che l'uno e l'altro ripugnano alla supposizione d'un trattato di questa sorte fra di loro. Una riconciliazione segreta con un uomo che gli era stato orribilmente ingrato, e che aveva tentato di farlo ammazzare; un patto di agir lentamente, di lasciarsi battere, non si accordano coll' animo impetuoso, attivo, avido di gloria del Carmagnola. Il Duca non era perdonatore, c il Carmagnola che lo conosceva meglio d'ogni altro, non avrebbe mai potuto credere ad una ri+ conciliazione stabile e sicura con lui. Il disegno di ritornare con Filippo offeso non poteva mai venire in capo a quell' uomo che aveva provatele retribuzioni di Filippo beneficato.

Ho cercato se negli storici contemporanei si trovasse qualche traccia di opinione pubblica diversa da quella che il Governo veneto, ha voluto stabilire; ed ecco ciò che ho potuto raccoglierne.

Un cronista di Bologna dopo avere raccontata la fine del Carmagnola, soggiunge: "Dismossi che questo hanno fatto, perchè egli non famo, ceva lealmente per loro la guerra contra il Dum, ca di Milano, come egli doveva, e che s'intenmente deva col Duca. Altri dicono che come vedevano, tutto lo Stato loro posto nelle mani del Conte, capitano di un tanto esercito, parendo loro di stare a gran pericolo, e non sapendo con qual, miglior modo potessero deporlo, han trovato came, gione di tradimento contra lui. Iddio voglia, che abbiano fatto saviamente; perchè par pure,

n che per questo la Signoria abbia molto dimin nuita la sua possanza, ed esaltata quella del

, Duça di Milano ,, (1).

E il Poggio. « Certuni dicono che non abbia, meritata la morte con delitto di sorta; ma che, ne fosse cagione la sua superbia insultante versa, i cittadini veneti, e odiosa a tutti, (2).

Il Corio poi, scrittore non contemporaneo, ma di poco posteriore, così dice: "Gli tolsero il ,, valsente di più di trecento migliaia di ducati, ,, i quali furono piuttosto cagione della sua mor-

, te, che altro ,. but best in the state of the state of

Senza dar molto peso a quest' ultima congettura mi sembra che le prime due, cioè il timore e le vendette private dell'amor proprio bastino, per quei tempi, a dare di questo avvenimento una spiegazione probabile, e certo più probabile, di un tradimento contrario all' indole e all' interes-

se dell' uomo a cui fu apposto.

Fra quegli storici moderni, che non adottando ciecamente le tradizioni antiche, le hanno esaminate con un libero giudizio, un solo ch' io sappia si mostrò persuaso affatto che il Carmagnola
sia stato percosso da una giusta sentenza. Questi è
il Conte Verri; ma basta leggere il passo della
sua storia che si riferisce a questo avvenimento,
per essere tosto convinti che la sua opinione è venuta dal non avere egli voluto informarsi esattamente dei fatti sui quali andava stabilita. Ecco le
sue parole: "O fossi egli allontanato, per una ripugnanza dell' animo, dal portare così la di-

<sup>(</sup>t) Cronica di Bologna, Rer. It. XVIII. 645, (2) Poggii, Hist, lib. VI.

" struzione ad un Principe, dal quale aveva un " tempo ottenuto gli onori , e sotto del quale ave-" va acquistata ba celebrità, ovvero foss' egli an-" cora nella fiducia, che umiliato il Duca venisse " a fargli proposizioni di accomodamento, e gli ", sacrificasse i meschini nemici, che avevano ar-" dito di nuocergli, cioè i vilissimi cortigiani " suoi ; o qualunque ne fosse il motivo ; il conte "Francesco Carmagnola, malgrado il dissenso , dei Procuratori veneti, e malgrado la decisa "loro opposizione, volle rimandare disarmati " bensì , ma liberi al Duca tutti i generali ed i " soldati numerosissimi, che aveva fatti prigio-"nieri nella vittoria del giorno is d'ottobre , 1427 ..... Il seguito delle sue imprese fece sempre " più palese il suo animo; poichè trascurò tutte le " occasioni, e lentamente progredendo lasciò sem-" pre tempo ai ducali di sostenersi. In somma n giunse a tale evidenza la cattiva fede del conte " Francesco Carmagnola, che venne, dopo for-" male precesso, decapitato in Venezia.....co-" me reo di alto tradimento " Fa stupore il vedere addotto in prova della reità d' un uomo un giudizio segreto di quei tempi, da uno storico che ne ha tanto conosciuta l'iniquità, e che tanto si studia di farla conoscere ai suoi lettori. Quanto al fatto dei prigioni, ognun vede gli errori della relazione che ho trascritta. Il conte di Carmagnola non rimandò liberi tutti i generali e i soldati, ma quattrocento soli; non rimandò i generali, perchè non ne fu preso che il Matatesti, e questo fu ritenuto; non è esatto il dire che i soldati fossero rimandati al Duca: furono semplicemente messi in libertà. Non vedo poi perchè si entri in

congetture per ispiegare la condotta del Carmagnola in questa occasione, quando esiste il fatto che essa fu dettata da una costumanza di guerra.

La sorte del Carmagnola fece un grande strepito in tutta l'Italia; e sembra che in particolare i Piemontesi la sentissero assai acerbamente, e ne serbassero memoria, come lo indica il seguen-

te aneddoto raccontato dal Denina (1).

Il primo sospetto che i Veneziani ebbero del segreto della lega di Cambrai venne dalle relazioni di un loro agente in Milano, il quale aveva inteso " che un Carlo Giuffredo piemontese che si , trovava fra i segretarii di stato del governo di , Milano a' servigi del re Luigi , andava fra i , suoi famigliari dicendo essere venuto il tempo , in cui sarebbesi abbondantemente vendicata la , morte del conte Francesco Carmagnola suo compatriotto ,...

Non ho citato questo tratto per applaudire ad un sentimento di vendetta, e di patriottismo municipale, ma per mostrare quale era l'importanza che si dava a questo gran capitano in quella nobile e bellicosa parte d'Italia, che lo consi-

derava più specialmente come suo.

A quegli avvenimenti che si sono scelti per farne il materiale della presente Tragedia si è conservato il loro ordine cronologico, e le loro circostanze essenziali; se se ne eccettui l'aver supposto accaduto in Venezia l'attentato contra la vita del Carmagnola, quando invece ebbe luogo in Treviso.

<sup>(1)</sup> Rivoluzioni d'Italia lib. X. cap. I.

.

# IL CONTE

DI

# CARMAGNOLA

### PERSONAGGI STORICI

IL CONTE DI CARMAGNOLA. ANTONIETTA VISCONTI SUA MOGLIE. UNA LORO FIGLIA, a cui nella tragedia si è attribuito il nome di MATILDE. FRANCESCO FOSCARI DOGE DI VENEZIA. GIOVANNI FRANCESCO GONZAGA. Condottieri al sol-PAOLO FRANCESCO ORSINI. do dei Veneziani. NICOLO DA TOLENTINO. CARLO MALATESTI. ANGELO DELLA PERGOLA. GUIDO TORELLO. Condottieri al sol-NICOLÒ PICCININO, a cui nella do del Duca di Mitragedia si è attribuito il lano cognome di FORTEBRACCIO. FRANCESCO SFORZA. PERGOLA FIGLIO.

### PERSONAGGI IDEALT

MARCO, SENATORE VENEZIANO.

MARINO, UNO DEI CAPI DEL CONSIGLIO DEI DIECI.

PRIMO COMMISSARIO VENETO NEL CAMPO.

SECONDO COMMISSARIO.

UN SOLDATO DEL CONTE.

UN SOLDATO PRIGIONIERO.

Senatori, Condottieri, Soldati, Prigioni,
Guardie.

## ATTO PRIMO

### SCENA I.

Sala del Senato, in Venezia:

IL Doge e Senatori seduti.

#### IL DOGE

giunto il fin de' lunghi dubbi, è giunto, Nobil' Uomini, il di che statuito Fu a risolver da voi. Su questa lega, A cui Firenze con sì caldi preghi Incontro il duca di Milan c' invita, Oggi il partito si porrà. Ma pria, Se alcuno è qui cui non sia noto ancora Che vile opra di tenebre e di sangue Sugli occhi nostri fu tentata, in questa Stessa Venezia, inviolato usilo Di giustizia e di pace, odami: al nostro Deliberar rileya assai che alcuno Qui non l'ignori. Un fuoruscito al conte Di Carmagnola insidiò la vita; Fallito è il colpe, e l'assassino è in ceppi. Mandato egli era; e quei che a ciò mandollo Ei l'ha nomato, ed é — quel Duca istesso Di cui qui abbiam gli ambasciatori ancora A chieder pace, a cui più nulla preme Che la nostra amistà. Tale arra intanto Ei ci dà della sua. Taccio la vile Perfidia della trama, e l' onta aperta Che in un nostro soldato a noi vien fatta.

Due sole cose avverto: egli odia dunque Veracemente il conte; ella è fra loro Chiusa ogni via di pace; il sangue ha stretto Fra lor d'eterna inimicizia un patto. L' odia - e lo temes ei sa che il può dal trotto Quella mano shalzar che in trono il pose; E disperando che più a lungo in questa Inonorata, improvida, tradita Pace restar noi consentiamo, ei sente Che sia per noi quest' uom; questo fra i primi Guerrier d' Italia il primo, e quel che monta Forse ancor più, delle sue forze istrutto Come dell'arti sue; questi che il lato Saprà tosto trovargli ove più certa, E più mortal fia la ferita. Ei volle Spezzar quest' arme in nostra mano; e noi Adoperiamia, e tosto. — Onde possiamo Un più fedele e saggio avviso in questo, Che dal Conte aspettarci? Io l'invitai, Piacevi udirlo?

(segni di adesione)

### SCENAIL

IL CONTE e detti.

Conte di Carmagnola, oggi la prima
Occasion s'affaccia in che di voi
Si valga la Repubblica, e vi mostri
In che conto vi tiene: in grave affare
Grave consiglio ci abbisogna. Intanto
Tutto per bocca mia questo Senato

Si rallegra con voi da sì nefando Periglio uscito; e protestiam che a noi Fatta è l'offesa; e che sul vostro capo Or più che mai fia steso il nostro scudo, Scudo di vigilanza e di vendetta.

IL CONTE

Screnissimo Doge, ancor null'altro
lo per questa ospital terra, che ardisco
Bomar mia patria, potei far che voti.
Oh! mi sia dato alfin questa mia vita,
Pur or sottratta al macchinar dei vili,
Questa che nulla or fa che giorno a giorno
Aggiungere in silenzio e che guardarsi
Tristamente, tirarla in luce ancora
E spenderla per voi, ma di tal modo,
Che dir si possa un di, che in loco indegno
Vostr'alta cortesia posta non era.

IL DOGE

Certo gran cose, ove il bisogno il chiegga, Ci promettiam da voi. Per or ci giovi Soltanto il vostro senno. In suo soccorso Contro il Visconte l'armi nostre implora Già da lungo Firenze. Il vostro avviso Nella bilancia che teniam librata Non farà picciol peso.

IL CONTE

E senno e braccio

E quanto io sono è cosa vostra; e certo

Se mai fu caso in cui sperar m'attenti
Che a voi pur giovi un mio consiglio, è questo;
E lo darò: ma pria mi sia concesso
Di me parlarvi in breve, e un cuore aprirvi,
Un cuor che agogna sol d'esser ben noto.

IL DOGE

Dite: a questa adunanza indifferente Cosa che a cor vi stia giunger non puote,

IL CONTE Serenissimo Doge, Senatori; lo sono al punto in cui non posso a voi Esser grato e fedel, s' io non divengo Nemico all' uom che mio signor fu un tempo, S' io credessi che ad esso il più sottile Vincolo di dover mi leghi ancora, L'ombra onorata delle vostre insegne Fuggir vorrei, viver nell'ozio oscuro Vorrei, prima che romperlo, e me stesso Far vile agli occhi miei. Dubbio veruno, Sul partito che scelsi in cor non sento, Perch' egli è giusto ed onorato: il solo Timor mi pesa del giudizio altrui. Oh! beato colui, cui la fortuna Così distinte in suo cammin presenta Le vie del biasmo e dell'onor, ch' ei puote Correr certo del plauso, e non dar mai Passo ove trovi a malignar l'intento Sguardo del suo nemico. Un altro campo Correr degg' io, dove in periglio sono Di riportar — forza è pur dirlo — il brutta Nome d'ingrato, l'insoffribil nome Di traditor. So che dei Grandi è l'uso. Valersi d'opra ch' essi stiman rea, E profondere a quei che l'ha compita Premii e disprezzo, il so; ma io non sono Nato a questo, e il maggior premio ch' io bram-Il solo, egli è la vostra stima, e quella D'ogni cortese ; e - arditamente il dico -

Sento di meritarla. Attesto il vostro

Sapiente giudicio, o Senatori, Che d'ogni obbligo sciolto inverso il Duca Mi tengo, e il sono. Se volesse alcuno Dei beneficii che fra noi son corsi Pareggiar le ragioni, è noto al mondo Qual rimarrebbe il debitor dei due. -Ma di ciò nulla: io fui fedele al Duca Fin ch' io fui seco; e nol lasciai che quando Ei mi v' astrinse. Ei mi cacciò del grado Col mio sangue acquistato: invan tentai Al mio Signor lagnarmi. I miei nemici Fatto avean siepe intorno al trono: allora M' accorsi alfin che la mia vita anch' essa Stava in periglio: - a ciò non gli diei tempo. Chè la mia vita io voglio dar, ma in campo, Per nobil causa, e con onor, non preso Nella rete dei vili. Io lo lasciai, E a voi chiesi un asilo; e in questo ancora Ei mi tese un agguato. Ora a costui Più nulla io deggio; di nemico aperto Nemico aperto io sono. All' util vostro Io servirò, ma franco, e in mio proposto Deliberato, come quei ch' è certo Che giusta cosa imprende.

IL DOGE

E tal vi tiene

Questo Senato: già fra il Duca e voi Ha giudicato irrevocabilmente Italia tutta. Egli la vostra fede Ha liberata, a voi l'ha resa intatta, Qual gliela deste il primo giorno. È nostra Or questa fede, e noi saprem tenerne Ben altro conto. Or d'essa un primo pegno. Il vostro schietto consigliar ci sia.

#### IL CONTE

Lieto son io che un tal consiglio io possa Darvi senza esitanza. Io tengo al tutto Necessaria la guerra, e della guerra (Se oltre il presente è mai concesso all' uomo Cosa certa veder) certo l'evento: Tanto più, quanto fien gl'indugi meno. A che partito è il Duca? A mezzo è vinta Da lui Firenze: ma ferito e stanco Il vincitor: vuoti gli erari: oppressi Dal terror, dai tributi i cittadini Pregan dal ciel su l'armi loro istesse Le sconfitte e le fughe. Io li conosco, E conoscer li deggio: a molti in mente Dura il pensier del glorioso, antico Viver civile; e tostamente un guardo Rivolgon di desio là dove appena D' un qualunque avvenir si mostri un raggio. Frementi del presente e vergognosi. Ei conosce il periglio; indi l'udite Mansueto parlarvi; indi vi chiede Tempo soltanto da sbrapar la preda Che già tiensi fra l'ugne, e divorarla. Fingiam che glielo diate: ecco mutata La faccia delle cose: egli soggioga Senza dubbio Firenze; ecco satolle Le costui schiere col tesor dei vinti, E più folte, e anelanti a nuove imprese, Qual Prence allor dell'alleanza sua Far rifiuto oseria? Beato il primo Ch' ei chiamerebbe amico! Egli sicuro Consulterebbe e come e quando a voi Mnover la guerra, a voi rimasti soli. L' ira che addoppia l'ardimento al prode Che si sente percosso, ei non la trova
Che nei prosperi casi: impaziente
D' ogni dimora ove il guadagno è certo:
Ma nei perigli irresoluto: ai suoi
Soldati ascoso, del pugnar non vuole
Fuor che le prede. Ei nella rocca intanto,
O nelle ville rintanato, attende
A novellar di cacce e di banchetti,
A interrogar tremando un indovino.
Ora è il tempo di vincerlo: cogliete
Questo momento: ardir prudenza or fia,
U. DOGE

Conte, su questo fedel vostro avviso
Tosto il Senato prenderà partito;
Ma il segua, o no, vi è grato; e vede in esso,
Non men che il senno, il vostro amor per noi.

(parte il Conte)

### SCENA III.

### The Doge e Senatori

Dissimil certo da si nobil voto
Nessun s'aspetta il mio. Quando il consiglio
Più generoso è il più sicuro, in forse
Chi potria rimaner? Porgiam la mano
Al fratello che implora: un sacro nodo
Stringe i liberi Stati; hanno comuni
Fra lor rischi e speranze; e treman tutti
Dai fondamenti al rovinar d'un solo.
Provocator dei deboli, nemico
D'ognun che schiavo non gli sia, la pace
Con tanta istanza a che ci chiede il Duca?

Perchè il momento della guerra ei vuole
Sceglierlo, ei solo; e non è questo il suo.
Il nostro egli è, se non ci falla il senno,
Nè l'animo. — Ei ci vuole ad uno ad uno;
Andiamgli incontro uniti. Ah! saria questa
La prima volta che il Leon giacesse
Al suon delle lusinghe addormentato.
No; fia tentato invan. — Pongo il partito
Che si stringa la lega, e che la guerra
Tosto al Duca s'intimi, e delle nostre
Genti da terra abbia il comando il Conte.

#### MARINO

Contro si giusta e necessaria guerra Io non sorgo a parlar; questo sol chieggio, Che il buon successo ad accertar si pensi. La metà dell'impresa è nella scelta Del capitano. lo so che vanta il Conte Molti amici fra noi; ma d' una cosa Mi rendo certo, che nessun di questi L'ama più della patria; e per me, quando Di lei si tratti, ogni rispetto è nulla. Io dico, e duolmi che di fronte io deggia, Serenissimo Doge, oppormi a voi. Non è il duce costui quale il richiede La gravità, l'onor di questo Stato. Non cercherò perchè lasciasse il Duca. -Ei fa l'offeso; e sia pur ver - l'offesa E tal che accordo non può darsi; e questo Consento; io giuro nelle sue parole. Ma queste sue parole importa assai Considerarle, perchè tutto in esse Ei s' è dipinto; - e governar si ombroso, Si delicato e violento orgoglio, O Senatori, non mi par che sia

Minor pensiero della guerra istessa. Finor fu nostra cura il mantenerci La riverenza dei soggetti; or altro Studio far si dovria: come costui Riverir degnamente. - E quando egli abbia La man uell' elsa della nostra spada, Potrem noi dir d'aver creato un servo? Dovrà por cura di piacergli ognuno Di noi? Se nasce un disparer, fia degno Che nell' arti di guerra il voler nostro A quel d' un tanto condottier prevalga? S'egli erra, e nostra è dell' error la pena -Chè invincibil nol credo - io vi domando Se fia concesso il farne lagno? E dove Si riscotan per questo onte e dispregi, Che far? Soffrirli? Non v'aggrada, io stimo. Questo partito: risentirsi? E dargli Occasion che in mezzo all' opra, e nelle Più difficili strette ei ci abbandoni Sdegnato, e al primo altro Signor che il voglia, -Forse al nemico - offra il suo braccio, e sveli Quanto di noi pur sa, magnificando La nostra sconoscenza, e i suoi gran merti? IL DOGE

Il Conte un prence abbandonò; ma quale?
Un che da lui tenea lo Stato, e a cui
Quindi ei minor non potea mai stimarsi;
Un da pochi aggirato, e questi vili;
Timido e stolto, che non seppe almeno
Il buon consiglio tor della paura,
Nasconderla nel core, e starsi all'erta;
Ma che il colpo accennò pria di scagliarlo;
Tale è il Signor che inimicossi il Conte.
Ma lode al ciel, nulla in Venezia io veggio

Che gli somigli. Se destrier, correndo, Scosse una volta un furibondo e stolto Fuor dell'arcione, e lo gitto nel fango, Non fia per questo che salirlo ancora Un cauto e franco cavalier non voglia.

MARINO Poiche si certo è di quest' uomo il Boge, Più non m' oppongo; e questo a lui sol chieggio! Vuolsi egli far mallevador del Conte?

IL DOGE

A si preciso interrogar, preciso Rispondero; mallevador pel Conte, Nè per altr' uom che sia, certo, io non entro Dell' opre mie, de' miei consigli il sono: Quando sien fidi, ei basta. Ho io proposto Che guardia al Conte non si faccia, e a lui Si dia l'arbitrio dello Stato in mano? Ei diritto anderà; tale io diviso. Ma s' ei si volge al rio sentier, ci manca Occhio che tosto ce ne faccia accorti, E braccio che invisibile il raggiunga? MARCO

Perchè i principii di sì bella impresa Contristar con sospetti? E far disegni Di terrori e di pene, ove null'altro Che lodi e grazie può aver luogo? Io taccio Che all' util suo sola una via gli è schiusa: Lo star con noi. Ma deggio dir qual cosa Dee sovra ogni altra far per lui fidanza? La gloria ond'egli è già coperto, e quella A cui pur anco aspira, il generoso Il fiero animo suo: che un giorno ei voglia Dall'altezza calar de'suoi pensieri, E riporsi fra i vili, esser non puote.

Or, se prudenta il vuol vegli pur l'occhio;
Ma dorma il cor nella fiducia. E poi
Che in così giusta e grave causa, un tanto
Dono ci manda Iddio; con quella fronte,
E con quel cor che si riceve un dono,
Sia da noi ricevuto.

MOLTI SENATOBI
Ai voti, ai voti!

Si raccolgano i voti—e egnuu rammenti — A Quanto rilevi che di qui non esca Motto di tal deliberar, nè cenno Che presumer lo faccia. In questo Stato Pochi il segreto hauno tradito, e nullo Fu tra quei pochi che impunito andasse,

## S G E N A IV

# Casa del Conte.

#### in impos gall CONTESSION South

Profugo — o condottiero. — O come il vecchio Guerrier nell' ozio i giorni trar, vivendo Della gloria passata in atto sempre Di render grazie e di pregar, protetto Dal braccio altrui che un di potria stancarsi E abbandonarmi — o ritornar sul campo, Sentir la vita, salutar di nuovo La mia fortuna, delle trombe al suono Destarmi, comandar. — Questo è il momento Che ne decide. Eh! se Venezia in pace Riman, degg' io chiuso e celato aucora in questo asilo rimaner, siccome L'omicida nel tempio? E chi d'un regno

Fece il destin, non potrà farsi il suo?
Non troverò fra tanti prenci, in questa
Divisa Italia, un sol che la corona,
Onde il vil capo di Filippo splende,
Ardisca invidiar? Che si ricordi,
Ch' io l'acquistai, che dalle man di dieci
Tiranni io la strappai, ch' io la riposi
Su quella fronte, ed or null' altro agogno
Che ritorla all'ingrato, e farne un dono
A chi saprà del braccio mio valersi?

## SCENA V.

MARCO, E IL CONTE.

O dolce amico — ebben che nunzio arrechi?

MARCO

La guerra è risoluta, e tu sei duce.

Marco, ad impresa io non m'accinsi mai
Con maggior cor che a questa: una gran fede
Poneste in me: ne sarò degno, il giuro. —
Il giorno è questo che del viver mio
Ferma il destin; poi che quest' alma terra
M'ha nel suo glorioso antico grembo
Accolto, e dato di suo figlio il nome.
Esserlo io vo' per sempre: e questo brando
lo consacro per sempre alla difesa

MARCO dal object on wha

Non soffra il ciel che la fortuna il rompa.

O tu medesmo.

E alia grandezza sua. —

IL CONTE lo — come? MARCO

Al par di tutt

I generosi, che giovando altrui Nocquer sempre a se stessi, e superate Tutte le vie delle più dure imprese, Caddero a un passo poi, che facilmente L'ultimo de' mortali avria varcato. Credi ad un uom che t'ama — i più dei nostri Ti sono amici; ma non tutti il sono. Di più non dico, nè mi lice — e forse Troppo già dissi. Ma la mia parola Nel fido orecchio dell'amico stia, Come nel tempio del mio cor, rinchiusa.

IL CONTE

Forse io l'ignoro? E forse ad uno ad uno Non so quai sieno i miei nemici?

MARCO

E sai

Chi te gli ha fatti? — In pria l'esser tu tanto Maggior di loro, indi lo sprezzo aperto Che tu ne festi in ogni incontro. Alcuno. Non ti nocque finor — ma, chi non puote Nuocer col tempo? Tu non pensi ad essi, Se non allor che in tuo cammin li trovi; Ma pensan essi a te, più che non credi. Spregia il grande, ed ohblia; ma il vil si gode Nell'odio. — Or tu non irritarlo: cerca Di spegnerlo; tu il puoi forse. Consiglio Di vili arti ch'io stesso a sdegno avrei, Io non ti do, nè tal da me l'aspetti. Ma tra la non curanza, e la servile Cautela avvi una via, v'ha una prudenza

Anco pei cor più nobili e più schivi; V'ha un'arte d'acquistar l'alme volgari, Senza discender fino ad esse: e questa Nel senno tuo, quando tu vuoi, la trovi.

IL CONTE Troppo è il tuo dir verace : il tuo consiglio Le mille volte a me medesmo il diedi; E sempre all' uopo ei mi fuggi di mente; E sempre appresi a danno mio che dove Semina l'ira, il pentimento miete, Dura scuola ed inutile! Alfin stanco Di far leggi a me stesso, e trasgredirle, Tra me fermai, che s' egli è mio destino Ch' io sia sempre in tai nodi avviluppato, Che mestier faccia a disbrigarli appunto Quella virtù che più mi mança - s' ella E pur virtà - s' è mio destin che un giorna lo sia colto in tai nodi, e vi perisca; Meglio è senza riguardi andargli incontro. Io ne appello a te stesso: i huoni mai Non fur senza nemici, e tu ne hai dunque; E giurerei che un sol non è fra loro Cui tu degni, non dico accarezzarlo, Ma non dargli a veder che lo dispregi. Rispondi.

MARCO
É ver: se v'ha mortal di cui
La sorte invidii, è sol colui che nacque
In luoghi e in tempi ov' uom potesse aperto
Mostrar l'animo in fronte, e a quelle prove
Solo trovarsi ove più forza è d'uopo
Che accorgimento: quindi, ove convenga
Simular, non ti faccia maraviglia
Che poco esperto io sia, Pensa per altro

Quanto più m' è cobcesso impunemente Fallire in ciò, che a te; che poche vie Al pugnal d'un nemico offre il mio petto; Che me contra i privati ndii assecura La pubblica ragion; ch' le vesto il saio Stesso di quei che han la mia sorte in mano, Ma tu stranier, tu condottiero al soldo Di togati Signor, tu cui lo Stato Dà tante spade per salvarlo, e niuna Per salvar te.... fa che gli amici tuoi Odan sol le tue lodi; e non dar loro La trista cura di scolparti. Pensa Che felici non son, se tu nol sei. Che dirò più? Vuoi che una corda io tocchi Che ancor più addentro nel tuo cor risuoni? Pensa alla moglie tua, pensa alla figlia A cui tu se' sola speranza : il cielo Diè loro un' alma per sentir la gioia, Un' alma che sospira i di sereni, Ma che nulla può far per conquistarli. Tu il puoi per esse - e le vorrai. Non dire Che il tuo destin ti porta; allor che il forte Ha detto : io voglio : ei sente esser più assai Signor di se che non pensava in prima. IL CONTE

Tu hai ragione. Il ciel si piglia al certo Qualche cura di me , poiche in' ha dato Un tale amico. Ascolta; il buon successo Potra, spero, placar chi mi disama: Tutto in letizia finira. Tu intanto Se cosa odi di me che ti dispinecia, L'indole mia ne incolpa, un improvviso Impeto primo, ma non mai l'obblio Di tue parole.

#### MARCO

Or la mia gioia è intera. Va, vinci, e torna — Oh come atteso e caro Verrà quel messo che la gloria tua Con la salute della patria annunzi!

# ATTO SECONDO

# SCENAI.

Parte del campo ducale con tende.

#### MALATESTI E PERGOLA

#### PERGOLA

Si, condottier; come ordinaste, in pronto Son le mie bande. A voi commise il Duca L'arbitrio della guerra: io v'ho obbedito, Ma con dolor: ve ne scongiuro ancora, Non diam battaglia.

MALATESTI

Anzian d'anni e di fama,
O Pergola, qui siete: io sento il peso
Del vostro voto; ma cangiar non posso
Il mio. Voi lo vedete, il Carmagnola
Ci provoca ogni di: quasi ad insulto
Sugli occhi nostri alfin Maclodio ha stretto:
E due partiti ci rimangon soli;
O lui cacciarne—o abbandonar la terra;
Che saria danno e scorno.

#### PERGOLA

A pochi è dato, A pochi egregi il dubitar di nuovo, Quando han già detto : ella è così. S' io parlo, E che tale vi tengo. Italia forse Mai da' barbari in poi non vide a fronte Due si possenti eserciti: ma il nostro L' ultimo sforzo è di Filippo. In ogni Fatto di guerra entra fortuna, e sempre Vuol la sua parte: chi nol sa? Ma quando Ne va il tutto, o signore, allor non vuolsi Dargliene più ch' ella non chiede. E questo Esercito con cui tutto possiamo Salvar, ma che perduto in una volta Mai più rifar non si potria, non dessi Come un dado gittarlo ad occhi chiusi, Avventurarlo in un sì picciol campo, E in un campo mal noto, e quel ch' è peggio, Noto al nemico. Ei qui ci trasse: un torto Argin divide le due schiere: a destra E a sinistra paludi, in esse sparsi I suoi drappelli: e noi fuori dei nostri Alloggiamenti non teniamo un palmo Pur di terren. Credete ad un che l'arti Conosce di costui; che ha combattuto Al fianco suo: qui v'è un' insidia. Forse La miglior via di guerreggiar quest' uomo Saria tenerlo a bada, aspettar tempo, Tanto che alcun dei duci ai quali è sopra, Pigliasse a noia il suo superbo impero, E il fascio ch' egli or nella mano ha stretto Si rallentasse alfin. Pur se a giornata Venir si debbe, non è questo il loco: Usciam di qui, scegliamo un campo noi,

Tiriam quivi il nemico: ivi in un giorno, Senza svantaggio almanco, si decida.

MALATESTI

Due grandi schiere a fronte stanno; e grande
Fia la battaglia: d'una tale appunto
Abbisogna Filippo. A questi estremi
A poco a poco ei venne, e coi consigli
Ch'or proponete. A trarnelo, fia d'uopo
Appigliarci agli opposti; il rischio vero
Sta nell'indugio, e nel mutare il campo
Rovina certa. Chi sapria dir quanto
Di numero e di cor scemato ei fia,
Pria che si ponga altrove? Ora egli è quale
Bramar lo puote un capitan; con esso
Tutto lice tentar.

## SCENAIL

SFORZA, FORTEBRACCIO e detti

Ditelo, o Sforza,
E Fortebraccio: voi giungete in tempo:
Ditelo voi, come trovaste il campo?
Che possiamo sperarne?

SFORZA

Ogni gran cosa.

Quando gli ordini udir, quando lor parve
Che una battaglia si prepari, io vidi
Un feroce tripudio: alla chiamata
Esultando venieno, e col sorriso
Si fean cenno a vicenda. E quando io corsi
Entro le file, ad ogni schiera un grido
S'alzava; ognuno in me fissando il guardo

Parea dicesse: o condottier, v'intendo. FORTEBRACCIO

E tai son tutti aller ch' io venni a' miei, Tutti mi furo intorno. Un mi dicea: Quando udremo le trombe? Altri; noi siamo Stanchi d'esser heffati; e tutti in una La battaglia chiedean, come già certi Dell'ottenerla; e dubbi sol del quando. Ebben, compagni, io rispondea, se il segno Presto s' udrà, mi date voi parola Di vincere con me? Gli elmi levati Sull' aste: un grido universal d'assenso Fu la parola, ond' io gioisco ancora. E a tai soldati oi venia proposto D'intimar la ritratta; ed alle mani, Che già posate sulle spade aspettano L'ordin di sguainarle e di ferire, Si comandasse di levar le tende? Chi fronte avria di presentarsi ad essi Con tal ordine ormai? PERGOLA

Dal parlar vostro Un nuovo modo di milizia imparo; Che i soldati comandino, e che i duci Obbediscano.

FORTEBRACCIO O Pergola, i soldati A cui capo son io, fur da quel Braccio Disciplinati, che per tutto aucora Con maraviglia e con terror si noma; E non son usi a sostener gli scherni Dell' inimico

> PERGOLA Ed io conduco genti

Da me, qual ch' io mi sia, disciplinate; E sono avvezze ad aspettar la voce Del condottiero, ed a fidarsi in lui.

MALATESTI
Dimentichiamo or noi che numerati
Sono i momenti, e non ne resta alcuno
Per le gare private?

# SCENA III.

# Torello e detti

SFORZA
Ebben, Torello,
Siete mutato di parer? Vedeste
L'animo ardente de' soldati?
TORELLO

Il vidi; Udii le grida del furor, le grida Della fiducia e del coraggio : e il viso Rivolsi altrove, onde nessun dei prodi Vi leggesse il pensier che mal mio grado Vi si pingeva: - era il pensier che false Son quelle gioie e brevi : era il pensiero Del valor che si perde. Io cavalcai Lungo tutta la fronte : io tesi il guardo, Quanto lunge potei ; rividi quelle Macchie che sorgon qua e là dal suolo Uliginoso che la via fiancheggia; Là son gli agguati, il giurerei. Rividi Quel doppio cinto di muniti carri, Onde assiepato è del nemico il campo. Se l' urto primo ei sostener non paote Ha una ritratta ove sfuggirlo e useirue

Preparato al secondo. Un nuovo è questo Trovato di costui, per torre ai suoi Il pensier primo che s' affaccia ai vinti. Il pensier della fuga. Ad atterrarlo Due colpi è d' uopo : ei con un sol ne atterra. Perchè-non giova chiuder gli occhi al vero -Non son più quelle guerre, in cui pe' figli E per le donne e per la patria terra E per le leggi che la fan si cara, Combatteva il soldato; in cui pensava Il capitano a statuirgli un posto, Egli a morirvi. A mercenarie genti Noi comandiamo, in cui più di leggieri Trovi il furor che la costanza: e corrono Volonterosi alla vittoria incontro. Ma s' ella tarda, se son posti a lungo Tra la fuga e la morte, ah! dubbia è troppo La scelta di costoro. E questo evento Più che tutt' altro antiveder ci è forza. -Vil tempo in cui tanto al comando cresce Difficoltà, quanto la gloria scema! Io lo ripeto, non è questo un campo. Di battaglia per noi.

MALATESTI
Dunque?
TORELLO

Si muti.

Non siam pari al nemico: andiamo in luego.

Dove lo siam.

MALATESTI
Così Maclodio a lui
Lascerem quasi in dono? I valorosi,
Che vi son chiusi, non potran tenersi
Più che due giorni.

TORELLO

Il so; ma non si tratta Nè d' un presidio qui, ne d' una terra; Trattasi dello Stato.

SFORZA

E di che mai
Se non di terre si compon lo Stato?
E quelle che indugiando, ad una ad una
Già lasciammo sfuggir, quante son elle?
Casal, Bina, Quinziano e . . . se vi piace
Noveratele voi, chè in tal pensiero
Troppo caldo io mi sento. Il nobil manto,
Che a noi fidato ha il Duca, a brano a brano
Soffriam così che in nostra man si scemi,
E che a lui messo omai da noi non giunga
Che una ritratta non gli annunzi. Intanto
Superbisce il nemico, e ai nostri indugi
Sfacciato insulta.

TORELLO
E questo è segno, o Sforza,
Ch' ei brama una battaglia.

SFORZA

Oh, che puot'egli Bramar di più, che innanzi a se cacciarne Colla spada nel fodero?

PERGOLA

Che puote
Bramar di più? Dirovvel' io; che noi
Tutto arrischiam l'esercito in un campo
Ov'egli ha preso ogni vantaggio. Or questo
Pouiamo in salvo; chè le terre è lieve
Ripigliar con gli eserciti.
FORTEBRACCIO

Con quali?

Non, per mia fe, con quelli a cui s' insegna
A diloggiar quando il nemico appare,
A non mirarlo in faccia, a lasciar soli
Nelle angosce i compagni; ma con genti
Quali or le abbiam d' ira e di scorno accese,
Impazienti di pugnar; con queste
Si riparan le perdite, e si vince.
Che dobbiamo aspettar? Brandi arrotati,
Perchè lasciargli irrugginir?

SFORZA

Torello,
Voi temete d'agguati? Anch' io dirovvi!
Non son più quelle guerre, in cui minuti
Drappelletti movean, coll'occhio teso
Ogni macchia guatando, ogni rivolta.
Un' oste intera sovra un' oste intera
Oggi rovescerassi: un tanto stuolo
Si vince sì, ma non s'accerchia; ei spazza
Innanzi a se gl'intoppi, e fin ch' è unito,
Dovunque sia, sul suo terreno è sempre.
FORTERRACCIO

(a Pergola e Torello)

Siete convinti?

Lo il sono.

Omai vano è più dir. Certo io mi tengo Che tutti amerete in operar d'accordo. Più che non foste in divisar disgiunti. Poi che un partito e l'altro ha il suo periglio. Scegliamo almen quel che più gloria ha seco. Noi darem la battaglia: alla frontiera lo mi pongo coi miei; Sforza vien dietro

E chiude la vanguardia; il mezzo tenga Della battaglia Fortebraccio: e il nostro Ufficio sia con impeto serrarci Addosso il campo del nemico, aprirlo E spingerci a Maclodio. Voi, Torello, E voi, Pergola, a cui si dubbia sembra Questa giornata, io pongo in vostra mano L'assicurarla: voi discosti alquanto, Il retroguardo avrete. O la fortuna, Pur come suol, seconda i valorosi, E rompiamo il nemico; e voi piombate Sopra i dispersi. Ma s'ei dura incontro L' impeto nostro, e ci vedete entrati Donde uscir soli non possiam; venite A noi, reggete i periglianti amici; Chè per cosa che accaggia, io vi prometto, Retrocedere a voi non ci vedrete.

FORTEBRACCIO

Non ci vedrete, no.

SFORZA

Siatene certi.

FORTEBRACCIO

Sia lode al ciel, combatteremo alfine: Mai non accadde a capitan, ch' io sappia, Per fare il suo mestier contender tanto.

PERGOLA

O Carmagnola, tu pensasti che oggi Il giovenil corruccio alla prudenza Prevarrebbe dei vecchi, e ti apponesti.

FORTEBRACCIO

Sì, la prudenza è la virtù dei vecchi: Ella cresce cogli anni, e tanto cresce Che alfin diventa... PERGOLA
Ebben, dite.
FORTEBRACCIO

Paura j

Poi che volete ad ogni modo udirlo.

MALATESTI

Fortebraccio!

PERGOLA

L'hai detto. Ad un soldato Che già più volte avea pugnato e vinto Prima che tu vedessi una bandiera, Oggi tu il primo hai detto...

MALATESTI

Presso Maclodio è posto il Carmagnola.
Quegli fra noi che avere oggi pensassa
Altro nemico che costui, sarebbe
Un traditor: pensatamente il dico.

PERGOLA

Ritratto il voto che dapprima io diedi; E il do per la battaglia: ella fia quale Predissi allor, ma non importa. Allora Potea schifarsi; or la domando io primo s Io son per la battaglia.

MALATESTI

Accetto il voto, Ma non l'augurio: lo distorni il cielo Sul capo del nemico.

PERGOLA
O Fortebraccio.

Tu m' hai offeso.

MALATESTI Or via...

#### FORTEBRACCIO

Se così credi,
Sia pur così: perchè a te spiaccia, o a quale
Altro pur sia, non crederai ch' io voglia
Una parola ritirar che uscita
Dalle labbra mi sia.

MALATESTI

(in atto di partire)

A Filippo, mi segua.

PERGOLA

Io vi prometto
Che oggi darem battaglia, e che di noi
Non mancheravvi alcuno. — O Fortebraccio,
Non giunger onta ad onta, io ti ripeto,
Tu m' hai offeso. — Ascolta: io t' offro il modo
Che tu mi renda l' onor mio, serbando
Intatto il tuo.

FORTEBRACCIO Che vuoi?

PERGOLA

Dammi il tuo posto.

Ovunque tu combatta, a tutti è noto Che tu volesti la battaglia, ed io lo deggio ad ogni modo essere in luogo Che l'amico e il nemico aperto veggia Ch'io non ho... tu m'intendi.

FORTEBRACCIO

Io son contento

Piglia quel posto; poi che il brami è tuo. O forte, or m'odi: ora m'è dolce il dirti Ch'io non t'offesi, no: per la fortuna Del Signor nostro tu soverchio temi: Questo dir volli. Ma il timor che nasce In cor di quei che ama la vita, e l'ama
Più dell'onor, ma che nel cor del prode
Muore al primo periglio ch' egli affronta,
E mai più non risorge, o valoroso,
Pensavi tu?...

PERGOLA

Nulla pensai: tu parli
Da generoso qual tu sei. (a Malatesti) Signore,
Voi consentite al cambio?...

MALATESTI

A M I Nov'acconsento;

E son ben lieto di veder tant' ira Tutta cader sovra il nemico.

TORELLO

(allo Sforza)

Io stava

Col Pergola da prima; ingiusto, io spero, Non vi parrà...

SFORZA

Y' intendo; e con lui state
Alla vanguardia: ultimi e primi, tutti
Combatterem; poco m' importa il dove.

MALATESTI

Non più ritardi. Iddio sarà coi prodi. (partono)

# SCENA IV.

Campo veneziano. Tenda del Conte.

n conte, poi un soldato che sopraggiunge

SOLDATO

Signor, l'oste nemica è in movimento: La vanguardia è sull' argine, e s' avanza. IL CONTE

I condottieri dove son?

SOLDATO Qui tutti

Fuor della tenda i principali; e stanno Gli ordin vostri aspettando.

IL CONTE

Entrino tosto.

(parte il soldato)

# SCENA V.

IL CONTE ALTON SMINE SALE

Eccolo il di ch' io bramai tanto. — Il giorno Ch' ei non mi volle udir, che invan pregai, Che ogni adito era chiuso, e che deriso, Solo, io partiva, e non sapea per dove, Oggi con gioia io lo rammento alfine.

Ti pentirai, dicea, mi rivedrai,
Ma condottier de' tuoi nemici, ingrato!
Io lo dicea; ma allor pareva un sogno,
Un sogno della rabbia — ed ora è vero.
Gli sono a fronte — ecco mi balza il core:
Io sento il di della battaglia: — e s' io...
No; la vittoria è mia.

# SCENA VI.

11 CONTE, GONZAGA, ORSINI, TOLENTINO, altri Condottieri

IL CONTE

La lieta nuova : l'inimico ha fatto

Ciò ch' io volea; così voi pur farete.

E il sol che sorge, a ognun di noi, lo giuro,
Il più bel dì di nostra vita apporta.

Non è fra voi chi una hattaglia aspetti
Per farsi un nome, io 'l so; ma questa sera
L' avrem più glorioso; e la parola
Che al nostro orecchio scenderà più grata,
Omai fia quello di Maclodio. — Orsini,
Son pronti i tuoi?

ORSINE

Sì.

IL CONTE

Corri alle imhoscate
Sulla destra dell' argine; raggiungi
Quei che vi stanno, e pigliane il comando.
È tu a sinistra, o Tolentino. E quindi
Non vi movete, che non sia lo scontro
Incominciato; quando ei fia, correte
Alle spalle al nemico. — Udite entrambi:
Se delle insidie egli s' avvede, e tenta
Ritrarsi, appena avrà voltato il dorso,
Siategli addosso uniti: io son con voi.
Provochi, o fugga, oggi dev' esser vinto.
ORSINI

Ei lo sarà.

(parte)

TOLENTINO Ti obbedirem, vedrai.

(parte)

IL CONTE

Tu Gonzaga, al mio fianco.

(agli altri) I posti a voi Assegnerò sul campo. Andiam, compagni; Si resista al prim' urto: il resto è certo. S' ode a destra uno squillo di tromba; A sinistra risponde uno squillo:
D ambo i lati calpesto rimbomba
Da cavalli e da fanti il terren.
Quinci spunta per l'aria un vessillo;
Quindi un altro s'avanza spiegato:
Ecco appare un drappello schierato;
Ecco un altro che incontro gli vien.

Già di mezzo sparito è il terreno;
Già le spade rispingon le spade;
L' un dell'altro le immerge nel seno;
Gronda il sangue; raddoppia il ferir. —
Chi son essi? Alle belle contrade
Qual ne venne straniero a far guerra?
Qual è quei che ha giurato la terra
Dove nacque far salva, o morir?

D' una terra son tutti : un linguaggio Parlan tutti : fratelli li dice Lo straniero : il comune lignaggio A ognun d'essi dal volto traspar. Questa terra fu a tutti nudrice , Questa terra di sangue ora intrisa , Che Natura dall'altre ha divisa , E recinta coll' Alpe e col mar.

Ahi! Qual d'essi il sacrilego brando
Trasse il primo il fratello a ferire?
Oh terror! Del conflitto esecrando
La cagione esecranda qual'è?
Non la sanno; a dar morte, a morire
Qui senz'ira ognun d'essi è venuto;
E venduto, ad un duce venduto,
Con lui pugna, e non chiede il perchè.

Ahi syentura! Ma spose non hanno, Non lan madri gli stolti guerrieri? Perchè tutte i lor cari non vanno Dall' ignobile campo a strappar? E i vegliardi che ai casti pensieri Della tomba già schiudon la mente, Che non tentan la turba furente Con prudenti parole placar? -

Come assiso talvolta il villano Sulla porta del cheto abituro, Segna il nembo che scende lontano Sovra i campi che arati ei non ha; Così udresti ciascun che sicuro Vede lungi le armate coorti, Raccontar le migliaia de' morti,

E la piéta dell'arse città.

Là, pendenti dal labbro materno Vedi i figli, che imparano intenti A distinguer con nomi di scherno Quei che andranno ad uccidere un di Qui , le donne alle veglie lucenti Dei monili far pompa e dei cinti, Che alle donne deserte dei vinti Il marito o l'amante rapi. -

Ahi sventura! sventura! sventura! Già la terra è coperta d' uccisi; Tutta è sangue la vasta pianura; Cresce il grido, raddoppia il furor. Ma negli ordini manchi e divisi Mal si regge, già cede una schiera; Già nel volgo, che vincer dispera, Della vita rinasce l'amor.

Come il grano lanciato dal pieno Ventilabro nell'aria si spande;

Tale intorno per l'ampio terreno Si sparpagliano i vinti guerrier. Ma improvvise terribili bande Ai fuggenti s'affaccian sul calle; Ma si senton più presso alle spalle Scalpitare il temuto destrier.

Cadon trepidi a piè dei nemici, Rendon l'arme, si danno prigioni: Il clamor delle turbe vittrici Copre i lai del tapino che muor. Un corriero è salito in arcioni; Prende un foglio, il ripone, s'avvia, Sferza, sprona, divora la via; Ogni villa si desta al romor.

Perchè tutti sul pesto cammino
Dalle case, dai campi accorrete?
Ognun chiede con ansia al vicino,
Che gioconda novella recò?
Donde ei venga, infelici, il sapete,
E sperate che gioia favelli?
I fratelli hanno uccisò i fratelli:
Questa orrenda novella vi do.

Odo intorno festevoli gridi;
S' orna il tempio, e risuona del canto;
Già s' innalzan dai cuori omicidi
Grazie ed inni che abbomina il Ciel. —
Giù dal cerchio dell' Alpi frattanto
Lo straniero gli sguardi rivolve;
Vede i forti che mordon la polve,
E li conta con gioia crudet. —

Affrettatevi, empite le schiere, Sospendete i trionfi ed i giuochi, Ritornate alle vostre bandiere: Lo straniero discende: egli è quiVincitor! Siete deboli e pochi?
Ma per questo a sfidarvi ei discende;
E voglioso a quei campi v'attende
Ove il vostro fratello perì.—

Tu che angusta a' fuoi figli parevi;
Tu che in pace nutrirli non sai,
Fatal terra, gli estrani ricevi:
Tal giudicio comincia per te.
Un nemico che offeso non hai,
A tue mense insultando s' asside;
Degli stolti le spoglie divide;
Toglie il brando di mano a' tuoi re.

Stolto anch' esso! Beata fu mai Gente alcuna per sangue ed oltraggio? Solo al vinto non toccano i guai; Torna in pianto dell' empio il gioir. Ben talor nel superbo viaggio Non l'abbatte l' eterna vendetta; Ma lo segna; ma veglia ed aspetta; Ma lo coglie all' estremo sospir.

Tutti fatti a sembianza d'un Solo;
Figli tutti d'un solo riscatto,
In qual' ora, in quel parte del suolo
Trascorriamo quest' aura vital,
Siam fratelli; siam stretti ad un patto:
Maladetto colui che lo infrange,
Che s' innalza sul fiacco che piange,
Che contrista uno spirto immortal!

# ATTO TERZO

## SCENA I.

Tenda del Conte.

IL CONTE e il primo Commissanio

IL CONTE

Siete contenti?

PRIMO COMMISSARIO Udir l' alto trionfo Della patria; vederlo; essere i primi A salutarla vincitrice; a lei Darne l'annunzio; assistere alla fuga De'suoi nemici : e mentre al nostro orecchio Rimbomba il suon della minaccia ancora, Veder la gloria sua fuor del periglio Uscir raggiante e più che mia serena, Come un Sol dalle nubi; è gloia questa Forse, o Signor, cai la parola arrivi? Voi la vedete: essa vi sia misura Della riconoscenza: e ben ci tarda Di rendervi tal grazie in altro nome Che non è il nostro, e del Senato a voi Riferir la letizia e il guiderdone. Ei sarà pari al merto.

IL CONTE
Io già lo tengo.
Venezia è salva; ho liberata in parte
Una grande promessa; ho fatto alfine
Rissovvenir di me tal che m'ayea

Dimenticato; ho vinto.

PRIMO COMMISSARIO

Ed or si vuole

Assicurar della vittoria il frutto.

IL CONTE

... Questa è mia cura.

PRIMO COMMISSARIO

Or che dal vostro brando

Sgombra è la via, noi ci aspettiam che tutta Voi la farete, nè starem fin tanto Che non si giunga del nemico al trono.

linger big , IL CONTE! late ma thibra all

Quando fia tempo.

PRIMO COMMISSARIO

E che? Voi non volete

Inseguire i fuggenti?

IL CONTE

Or non lo voglio.

PRIMO COMMISSARIO

Ma il Senato lo crede . . . E noi hen certi
Che pari all'alta occasion, che pari
Alla vittoria il vostro ardor saria
Nel proseguirla, abbiamo a lui . . . .

TIL CONTE

Vi siete

Corne)

Troppo affrettati

PRIMO COMMISSARIO

E che dirà mai quando

Udra che ancor siam qui?

LA CONTEMENT LA OFACTOS CO. VI

Dirà, che il meglio

È di fidarsi a chi per lui già vinse.

Ma . . . che pensate far?

#### IL CONTE

Ve l'avrei detto
Più volentier pochi momenti or sono;
Pur convien ch'io vel dica. Io non mi voglio
Allontanar di qui pria ch'espugnate
Non sien le rocche che ci stan d'intorno.
Voglio un solo nemico, e quello in faccia.

PRIMO COMMISSARIO

Or dunque i nostri voti ....

#### IL CONTE

I vostri voti
Più arditi son del brando mio, più rapidi
De' miei cavalli;... ed io... la prima volta
È che m'ascolto dir ch' io pur m'affretti.

PRIMO COMMISSARIO

Ma pensaste abbastanza?

# IL CONTE

descention in the general

Man . . . che pum ald far

Dunque mi giunge una vittoria? E parvi Che questa gioia mi confonda il core Tanto, che il primo mio pensier non sia Per ciò che resta a far?

## SCENA II.

Il secondo Commissanio e detti

SECONDO COMMISSARIO

Signor, se tosto

Non correte al riparo, una sfacciata

Perfidia s' affatica a render vana

Si gran vittoria, e già l' ha fatto in parte.

Come?

I prigioni escon del campo a torme;
I condottieri ed i soldati a gara
Li mandan sciolti, nè tener li puote
Fuor che un vostro comando.

IL CONTE

Un mio comando?

SECONDO COMMISSARIO

Esitereste a darlo?

L CONTE
È questo un uso
Della guerra, il sapete. È così dolce
Il perdonar quando si vince! E l'ira
Presto si cangia in amistà nei cori
Che batton sotto il ferro, Ah! non vogliate
Invidiar sì nobil premio a quelli
Che banno per voi posta la vita, ed oggi
Son generosi, perchè ier fur prodi.

Sia generoso chi per se combatte,
Signor; ma questi—e ad onor l'anuo, io crede—
Al nostro soldo han combattuto; e nostri
Sono i prigioni.

IL CONTE

E voi potete adunque Creder così: quei che gli han visti a fronte, Che assaggiaro i lor colpi, e che a fatica Su lor le mani insanguinate han poste, Nol crederan si di leggieri.

PRIMO COMMISSARIO

Dunque una giostra di piacer? Non viaco Per couservar, Venezia? E vana al tutto Fia la vittoria?

IL CONTE lo già l'udii , di nuovo La deggio udir questa parola: amara, Importuna mi vien, come l'insetto Che, scacciato una volta, anco a ronzarmi Torna sul volto . . . La vittoria è vana? -Il suol d'estinti ricoperto, sparso E scoraggiato il resto : - il più fiorente Esercito! - col qual, se unito ancora E mio foss' egli, e mio davver, torrei A correr tutta Italia: ogni disegno. Dell'inimico al vento, anco il pensiero Dell' offesa a lui tolto : a steuto usciti Dalle mie mani, e di fuggir contenti Quattro tai duci, contro a' quai pur ieri Era vanto il resistere; svanito Mezzo il terror di quei gran nomi ; ai nostri Addoppiato l'ardir che agli altri è scemo; Tutta la scelta della guerra in noi; Nostre le terre ch'egli han sgombre . . . è nulla? Pensate voi che torneranno al Duca Quei prigioni ; che l'amino ; che a loro Caglia di lui più che di voi? Ch' egli abbiano. Combattuto per esso? Han combattuto Perchè all' uomo che segue una bandiera, Grida una voce imperiosa in core: Combatti, e vinci. Ei son perdenti; ei sono Tornati in liberta: si venderanno, -Oh tale ora è il soldato! — a chi primiero Li comprerà ... Comprateli, e son vostri.

Quando assoldammo chi dovea con essi Pugnar, comprarli noi credemmo allora, SECONDO COMMISSARIO Signor, Venezia in voi si fida; in voi Ved'ella un figlio; e quanto all'util suo; Alla sua gloria può condur, s'aspetta Che si faccia da voi

IL CONTE

Tutto ch' io posso.

SECONDO COMMISSARIO

Ebben, che non potete in questo campo?

Quel che chiedete: un uso antico: un uso Caro ai soldati violar non posso.

SECONDO COMMISSARIO
Voi cui nulla resista a cui si pron

Voi, cui nulla resiste, a cui si pronto Tien dietro ogni voler, sicch' uom non vede Se per amore o per timor si pieghi; Voi non potreste in questo campo, voi Fare una legge, e mantenerla?

IL CONTE

Io dissi

Ch' io non potea : meglio or dirò: nol voglio.

Non più parole ; cogli amici è questo

Il mio costume antico ; ai giusti preghi

Soddisfar tosto e lietamente , e gli altri

Apertamente rifiutar. — Soldati!

SECONDO COMMISSARIO

Ma ... che disegno è il vostro?

IL CONTE

Or lo vedrete:

(ad un soldato che entra)

Quanti prigion restano ancora?

IL SOLDATO

In credo

Quattro cento, Signor:

#### IL CARMAGNOLA

IL CONTE

Chiamali ... chiama I più distinti ... quei che incontri i primi: Vengan qui tosto.

(parte il saldato)

Io 'l potrei certo .... Ov'io Dessi un tal cenno, non s'udria nel campo Una ripulsa .... Ma i miei figli, i miei Compagni del periglio e della gioia, Quei che sidano in me, che un capitano Credon seguir sempre a difender pronto L'onor della milizia ed il vantaggio, Io tradirli così! Farla più serva, Più vil, più trista che non è!... Signori. Fidente io son, come i soldati il sono; Ma se cosa or da me chiedete a forza, Che mi tolga l'amor de' miei compagni, Se mi volete separar da quelli, E a tal ridurmi ch' io non abbia appoggio Altro che il vostro — a mio mal grado il dico — M'astringerete a dubitar....

SECUNDO COMMISSARIO
Che dite?

## SCENA III.

I Prigioni, fra i quali Pergola figlio, e detti

#### IL CONTE

(ai Prigioni)
O prodi indarno, o sventurati!... A voi
Dunque fortuna è più crudel; voi soli
Siete alla trista prigionia serbati?

#### UN PRIGIONE

Tale, eccelso Signor, non era il nostro Presentimento: allorchè a voi dinausi Fummo chiamati, udir ci parve il messo Di nostra libertà. Già tutti l'hanno Ricovrata color che agli altri duci, Minor di voi, caddero in mano; e noi...

IL CONTE

Voi, di chi siete prigionier? IL PRIGIONE

Noi fammo

Gli ultimi a render l'armi. In fuga, o prese Già tutto il resto, ancor per pochi istanti Fu sospesa per noi l'empia fortuna Della giornata; alfin voi feste il cenno 'D' accerchiarci, o Signor, - soli, non vinti, Ma reliquie dei vinti, — al drappel vostro.

1 IL CONTE

Voi siete quelli? Io son contento, amici, Di rivedervi: e posso ben far fede Che pugnaste da prodi e se tradito Tanto valor non era, e pari a voi Sortito aveste un condottier, non era Piacevol tresca esservi a fronte.

IL PRIGIONE

Ed ora

Ci fia sventura il non aver ceduto Che a voi, Signore? E quelli a cui toccato Men glorioso è il vincitor, l'avranno Trovato più cortese? Indarno ai vostri La libertà chiedemmo; alcun non osa Dispor di noi senza l'assenso vostro; Ma cel promiser tutti. Oh! se potete Mostrarvi al Conte, ci dicean: non egli

Certo dei vinti aggraverà la sorte; Non sia certo per lui tolta un' antica Cortesia della guerra,....ei che sapria Esser piuttosto ad inventarla il primo.

IL CONTE

Voi gli udite, o Signori... Ebben, che dite?... Voi, che fareste?... (ai Prigioni)

Più altamente di me pensi ch' io stesso. —
Voi siete sciolti, amici: addio; seguite
La vostra sorte, e s' ella ancor vi porta
Sotto una insegna che mi sia nemica...
Ebben, ci rivedremo.

(segni di gioia fra i Prigioni che partono; il Conte osserva il Pergola figlio, e lo ferma)
O giovanetto,

Tu del volgo non sei; l'abito, e il volto Ancor più chiaro il dice, e ti confondi Cogli altri, e taci?

PERGOLA FIGLIO
Capitano, i vinti

Non han nulla da dir.

Porti così, che ben ti mostri degno
D'una miglior. Quale è il tuo nome?
PERGOLA FIGLIO

Un nome

Cui crescer pregio assai difficil fia, Che un grande obbligo impone a chi lo porta i Pergola è il nome mio.

IL CONTE Che? Tu sei figlio Di quel valente?

PERGOLA FIGLIO

IL CONTE

Vieni, ed abbraccia
L'antico amico di tuo padre. Io era
Quale or tu sei, quando il conobbi in prima. —
Tu mi rammenti i lieti giorni, i giorni
Delle speranze. E tu fa cor. — Fortuna
Più giocondi principii a me concesse;
Ma le promesse sue sono pei prodi;
E tosto o tardi essa le adempie. Il padre
Per me saluta, o giovanetto, e digli
Ch' ie non tel chiesi, ma che certo io sono
Ch' ei non volea questa battaglia.

PERGOLA FIGLIO

Ah! certa

Non la volea; ma fur parole al vento.

IL CONTE

Non ti doler: del capitano è l'onta Della sconfitta; e sempre ben comincia Chi da forte combatte ov' ei fu posto. Vien meco;

(lo piglia per mano) ai duci io vo' mostrarti, io voglio,

Renderti la tua spada.

(ai Commissari), Addio, Signori;

Giammai pietoso coi nemici vostri

(partono il Conte e Pergola figlio)

## SCENA IV.

# I due COMMISSARI

SECONDO COMMISSARIO
(dopo qualche silenzio)

Direte ancor che a presagir perigli
Troppo facil son io? Che le parole
De' suoi contrari, il mio sospetto antico,
L'odio forse, chi sa? mi fanno ingiusto
Contra costui? Ch' egli è sdegnoso, ardente,
Ma leal? Che da lui cercar non dèssi
Ossequi, ma servigi? E quando in grave
Caso la nostra voglia a lui s' intimi,
Il dubitar ch' egli resista e un sogno?
Vi hasta questo?

PRIMO COMMISSARIO

V'ha di più. Gli dissi

Che a noi premea che s'inseguisse il vinto:

Ei ricusò.

Ma che rispose?

PRIMO COMMISSARIO

Assicurarsi delle rocche, , ei teme . . . . SECONDO COMMISSARIO
Cauto ad un tratto è divenuto — e dopo
Una vittoria.

PRIMO COMMISSARIO

La parola a stento

Gli uscia di bocca: ella parea risposta
All'indiscreto che t'assedia, e vuole
Il tuo segreto che per nulla il tocca.

Ma — l'ha poi detto il suo segreto? E questo
Motivo end' egli accontentar vi volle,
Vi parve il solo suo motivo — il vero?

PRIMO COMMISSARIO

Nol so, non vi badai, tempo non ebbi Che di pensar ch' io mi trovava innanzi Un temerario, e ch' io sentia parole Inusitate ai pari nostri.

SECONDO COMMISSARIO E s' egli

Al suo Signore antico, al primo ond'ebbe Onor supremi, all' alta creatura Della sua spada, più terror che danno Volesse far? Fargli pensar soltanto Quel ch' egli era per lui, quel che gli è contro? Tal nemico mostrarglisi, ch' ei brami D'averlo amico ancor? S' ei non potesse Tutto staccare il suo pensier da un trono Ch' egli alzò dalla polve: ov' ebbe il primo Grado dopo colui che v'è seduto? Se un Duca ardente di conquiste, e inetto A sopportar d'una corazza il peso, Che d'una mano ha d'uopo e d'un consiglio-Che al condottier lo chiede, e gli comanda Ciò ch' ei medesmo gl' inspirò - più grato Signor, più dolce al condottier paresse, Che molti, e vigilanti, e più bramosi Di conservar che d'acquistar, cui preme Sovr' ogni cosa il comandar davvero?

Tutto io m'aspetto da costui.

SECONDO COMMISSARIO

Teniamo

Questo sospetto: il suo contegno, ii nostri Accorgimenti il fiaran chiaro in breve, O ad altro almen ei guideranno. Ei trama Certo. — Colui che trama, e già si pasce Del suo disegno, come il tenga, ardito Parla ancor che nol voglia; e quei che sprezza In faccia il suo Signor, già in cor ne ha scelto Un altro, o pensa a divenirlo ei stesso. No: da Filippo ei non è sciolto in tutto. A quella stirpe, onde la sposa egli chhe, Non è stranier: troppo gli è caro il nodo Che ad essa un di lo strinse. In quella figlia Che ha tanta parte in suo pensier, non scorre Col suo confoso de' Visconti il sangue?

Come parlò! Come passò dall' ira

Al non curar! Gon che superba pace
Disubbidi! Siam noi nel nostro campo?
Di Venezia i mandati? Eran costoro
Vioti e prigioni? E più sicuro il guardo
Portavano di noi! noi testimoni
Del suo poter! del conto in cui ci tiene,
Dei nostri acquisti così sparsi al vento,
Di tal gioia, di tai grazie, di tali
Abbracciamenti! Oh! ciò durar non puote.—
Che avviso è il vostro?

SECONDO COMMISSARIO

Avvene due. Soffrire,

Dissimular, fargli querela ancora
D'un' offesa che mai creder non puote
Dimenticata, e insiem la strada a prirgli
Di ripararia a modo suo, gradire
Che ch' ei ne faccia, chiedergli soltanto
Ciò che siam certi d'ottenerne, opporci

Sol quanto basti a far che vera appaia Condiscendenza il resto, a dichiararsi Non astringerlo mai.... vegliare intanto, Scriverne ai Dieci, ed aspettar comandi.

Viver così! Che si dirin di noi?
Dell'alto ufficio che ci su commesso,
A cui venimmo invidiati, e or tale
Diviene?...

Dove si serve la sua patria, e dove
Si giunge ai fini suoi, Soldati e duci
Tutti sono per lui, l'ammiran tutti,
Nessun l'invidia; a sommo onor si tiene
Bene obbedirlo; e in questo sol v'è gara,
Che ad essergli secondo ognuno aspira. —
Voce si cera e riverita in prima,
Che forza avrebbe in lor poscia che udita
L'hanno in un tanto di, che forza avrebbe
Se proferisse mai quella parola,
Che in core han tutti — la rivolta? Guai!
Che più? — Gli udimmo par — come de' suoi
E nel pensiero dei namici in cima.

Ma siamo in tempo? Ei giù sospetta.

Secondo commissario

Essi armati, e sol essi; avvezzi tutti
A prodigar la vita, a non temere
Il periglio, ad amarlo, e delle imprese
A non guardar che la aperanza, alfine
Più ch' uomini nel campo: all! se fanciulli
Non fosser poi nel resto, ed i sospetti

Facili a palesar come a deporli; Se una parola di lusinga, un atto Di sommessa amista non li volgesse A talento di quei che l'usa a tempo; E che saremmo? Ubbidiria la spada? Saremmo ancora i Signor noi?

PRIMO COMMISSARIO
Sta bene.

Riesca, o no, questo partito è il solo.

# ATTO QUARTO

# SCENA I.

Sala dei Capi del Consiglio dei Dieci, in Venezia.

Marco senatore, e Marino uno dei Capi

#### MARCO

Eccomi al cenno degli eccelsi Capi Del Consiglio dei Dieci.

### MARINO

Io parlo in nome
Di tutti lor. Vi si destina un grave
Incarco, via di qui: se un argomento
Di confidenza questo fia... la vostra
Coscienza il diravvi.

### MARCO

Ella mi dice
Che scarsa al merto ed all'ingegno mio
Dee la patria concederla, ma intera
Alla fede ed al cor.

MARINO

La patria! È un nome
Dolce a chi l'ama oltre ogni cosa, e sente
Di vivere per lei; ma proferirlo
Senza tremar non dee chi resta amico
De' suoi nemici.

Ed io . . .

MARINO

Per chi parlaste
Oggi in Senato? Per la patria? I vostri
Sdegni, i vostri terrori eran per lei?
Che vi rendea si caldo? Il suo periglio;
O il periglio di chi? Chi difendeste...
Voi solo?

SUTING OF CHE MARCO

Io so dinanzi a cui mi trovo.

Sta la mia vita in vostra man, ma il mio
Voto non già: giudice ei non conosce
Fuor che il mio cuor; nè d'altro esser può reo
Che d'avergli mentito. A darne conto
Pur disposto son io.

MARINO

Tutto che puote

Por la patria in periglio, essere inciampo
All' alte mire sue, dargli sospetto,
È in nostra man. Perchè ci siate or voi,
Se nol sapete, se mostrar vi giova
Di non saperlo, uditelo. Per ora
D' oggi si parli; non vogliam di tutta
La vostra vita interrogar che un giorno.

MARCO

E che? Fors' altro mi si appon? Di nulla Temer poss' io; la mia condotta...

### MARINO

È nota

MARCO

Di tutto

Ragion darò.

MARINO

Voi la darete quando Vi fia chiesta: non più. - Quando il Senato Diede il comando al Carmagnola, a molti Era sospetta la sua fede; ad altri Certa parea: potea parerlo allora. Ei discioglie i prigioni, insulta i nostri Mandati, i nostri pari; ha vinto, e perde In perfid'ozio la vittoria. Il velo Cade dal ciglio ai più. - Nel suo soccorso Troppo fidando il Trevisan s' inngitra Nel Po, le navi del nemico affronta; Sopraffatto dal numero, domanda Al Capitan rinforzo, e non l'ottiene. Freme il Senato; poche voci appena S' alzano ancor per lui. - Cremona è presa, Basta sol ch' ei v'accorra ; ei non v'accorre. Giunge l'annunzio oggi al Senato. - Alfine Più non gli resta difensor che un solo: Solo, ma caldo difensor. Per lui Innocente è costui, degno di lode Più che di sousa; e se vi fu sventura, Colpa è soltanto del destino e nostra. Non è giustizia che il persegue: è solo Odio privato, è invidia, è basso orgaglio Che non perdona al sommo, a chi tacendo

Grida coi fatti: lo son maggior di voi. -Certo inaudito è un tal linguaggio : i Padri Nel lor Senato oggi l'udiro; e muti Si volsero a guardar donde tal voce Venia, se uno straniero oggi, un nemico Premere un seggio nel Senato ardia. -Chiarito è il Conte un traditor; si vuole Torgli ogni via di nuocere. Ma l'arte Tanta, e l'audacia è di costui, che reso Ei s' è tremendo ai suoi Signori : è forte Di quella forza che gli abbiam fidata; Egli ha il cor de' soldati, e l'armi nostre Quando ei voglia son sue; contro di moi Volger le paote, e il vuol. Certo è follia Aspettar ch' ei lo tenti; ognun risolve Ch' ei si prevenga, e tosto. A forza aperta E impresa piena di perigli. E noi Starem per questo? E il suo maggior delitto Sarà cagion perchè impunito ei vada? Sola una strada alla giustizia è schiusa, L'arte con cui l'ingannator s'inganna: Ei ci astrinse a tenerla. Ebben, si tenga: Ouesto è il voto comun. - Che fece allora L'amico di costui? Ve ne rammenta? Io vel dirò; che men tranquillo al certo Era in quel punto il vostro cor, dell'occhio Che imperturbato vi seguia. Perdeste Ogni ritegno, oltrepassaste il largo Confin che un resto di prudenza avea Prescritto al vostro ardor; dimenticaste Ciò che promesso v'eravate, intero Ai men veggenti vi svelaste, a quelli Cui parea nuovo ciò che a noi non l'era. Ogwano allor peusò ch' oggi in Senato

V'era un uom di soverchio, e che bisogna Porre il segreto dello Stato in salvo.

MARCO

Signor, tutto a voi lice. Innanzi a voi
Quel che ora io sia, non so; — però non posso
Dimenticarmi che patrizio io sono;
Nè a voi tacer che un dubbio tal m' offende.
Sono un di voi; la causa dello Stato
È la mia causa; e il suo segreto importa
A me non men che altrui.

### MARINO

Volete alfine
Saper chi siete qui? Voi siete un uomo
Di cui si teme, un che lo Stato guarda
Come un inciampo alla sua via. Mostrate
Che nol sarete; — il darvene agio ancora
È gran clemenza.

### MARCO

Io sono amico al Conte: Questa è l'aceusa mia: nol nego io il sono: E il ciel ringrazio che vigor mi ha dato Di confessarlo qui. Ma se nemico E della patria, mi si provi, è il mio. Che gli si appone? I prigionier disciolti? -Non li disciolse il vincitor soldato? -Ma invan pregato il condottier non volle Frenar questa licenza. - Il potea forse? -Ma l'imito. - Non ve lo astrinse un uso, Qual ch' ei sia, della guerra? Ed al Senato Vera non parve questa scusa? E largo D'ogni onor poscia non gli fu? - L' aiuto Al Trevisan negato? - Era più grave Periglio il darlo; era l'impresa ordita Ignaro il Conte; ei non fu chiesto in tempo. E la sentenza che a si turpe esiglio Il Trevisan danno, tutta la colpa Non rovesciò sovra di lui? - Cremona? -Chi di Cremona meditò l'acquisto? Chi l'ordin die che si tentasse? Il Conte. Del popol tutto che a romor si leva Non può scarso drappel l'inaspettato Impeto sostener; ritorna al campo, Non scemo pur d'un combattente. Al Duce Buon consiglio non parve incontra un nuovo Impensato nemico avventurarsi; E abbandonò l'impresa. Ella è, fra tante Si ben compiute, una fallita impresa. Ma il tradimento ov'è? Fiero, oltraggioso Da gran tempo, voi dite, è il suo linguaggio: Un troppo lungo tollerar macchiato Ha l'onor nostro. — Ed un insidia, il lava? E poi che un nodo — un di si caro — ormai Non può tener Venezia e il Carmagnola, Chi ci vieta disciorlo? Un amistade Si nobilmente stretta, or non potria Nobilmente finir? Come! anche in questo Un periglio si scorge! Il genio ardito Del condottier, la fama sua si teme, Dei soldati l'amor! Se render piena Testimonianza al ver, colpa si stima; Se a tal trista temenza oppor non lice La lealtà del Conte, il senso almeno Del nostro onor la scacci. Abbiam di noi Un più degno concetto; e non si creda Che a tal Venezia giunta sia, che possa Porla in periglio un uom. Lasciam codeste Cure ai tiranni: ivi il valor si tema Ove lo scettro è in una mano, e basta divine

A strapparlo un guerrier che dica, io sono Più degno di tenerlo, - e a' suoi compagni Il persuada. Ei che tentar potria? -Al Duca ritornar, dicesi, e seco Le schiere trar nel tradimento. - Al Duca? All' uom che un' onta non perdona mai, Nè un gran servigio, ritornar colui Che gli compose e che gli scosse il trono? Chi non potè restargli amico in tempo Che pugnava per lui, ridivenirlo Dopo averlo sconfitto! Avvicinarsi A quella man che in questo asilo istesso Comprò un pugnal per trapassargli il petto! --L'odio solo, Signor, creder lo puote. Ah! qual sia la cagion che innanzi a questo Temuto seggio fa trovarmi, un' alta Grazia mi fia, se fare intender posso Anco una volta il ver: qualche lusinga Io nutro ancor che non fia forse invano. Si, l'odio cieco, l'odio sol potea Far che fosse in Senato un tal sospetto Proposto, inteso, tollerato. Ha molti Fra noi nemici il Conte; or non ricerco Perchè lo sieno: — il son. Quando nascoste All'ombra della pubblica vendetta, Le nimistà private io disvelai, Quando chiedea che a provveder s'avesse L' util soltanto dello Stato, e il giusto; Allora ufficio io non facea d'amico, Ma di fedel patrizio. Io già non scuso Il mio parlar: quando proporre intesi Che sotto il vel di consultarlo ei sia Richiamato a Venezia, e gli si faccia Onor più dell'usato, e tutto questo

Per tirarlo nel laccio... allor, nol nego...

MARINO
Più non pensaste che all' amico.

MARCO

Allora,

Dissimular nol vo', tutte io sentii
Le potenze dell'alma sollevarsi
Contro un consiglio...ah fu seguito!...un solo
Pensier non fu, fu della patria mia
L'onor ch' io veggio vilipeso, il grido
Dei nemici e dei posteri: fu il primo
Senso d'orror che un tradimento inspira
All'uom che dee stornarlo, o starne a parte.
E se pietà d'un prode a tutti affetti
Pur si mischiò, dovea, poteva io forse
Farla tacer? Son reo d'aver creduto
Ch'util puote a Venezia esser soltanto
Ciò che l'onora; che si può salvarla
Senza farsi...

# MARINO

Non più: se tauto adli
Fu perche ai Capi del Consiglio importa
Di conoscervi appien. Piacque aspettarvi
Ai secondi pensier; veder si volle
Se un più maturo ponderar v' avea
Tratto a più saggio e più civil consiglio.
Or, poichè indarno si sperò, credete
Voi che un decreto del Senato in voglia
Difender ora innanzi a vol? Si trutta
La vostra causa qui. Pensate a vol;
Non alla patria: ad altre, e forti, e pure
Mani è commessa la sua sorte; e multa
A cor le sta che il suo voler vi piaccia,
Ma che s' adempia, e che non sia sofferto

Pure il pensier di porvi impedimento. A questo vegliam noi. Quindi io non voglio Altro da voi che una risposta. Espresso Sovra quest' uomo è del Senato il voto; Compir si dee. — Voi che pensieri avete?

MARCO

Quale inchiesta, Signor!

MARINO

D' un gran disegno; e in vostro cor bramate Che a vuoto ei vada — non è ver?

Ciò ch' io brami, allo Stato? A prova ormai Sa che dell'opre mie non è misura Il desiderio, ma il dover.

MARINO

Abbiam da voi che lo farete? In nome Del tribunale un ve ne chieggio: e questi, Se lo negate, un traditor vi tiene. Quel che si serba ai traditor, v'è noto.

MARCO

Io... Che si vuol da me?

MARINO /

Riconoscete
Che patria è questa a cui bastovvi il core
Di preferire uno stranier. Sui figli
A stento e tardi essa la mano aggrava;
E a perderne soltanto ella consente
Quei che salvar non puote. Ogni error vostro
È pronta ad obbliar; v'apre ella stessa
La strada al pentimento.

MARCO

Al pentimento!

Ebben, che strada?

MARINO Il Musulman disegna

D'assalir Tessalonica: voi siete Colà mandato. A quale ufficio, quivi Noto vi fia: pronta è la nave; ed oggi Voi partirete.

MARCO

Ubbidirò.

MARINO

Ma un' arra

Si vuol di vostra fe: giurar dovete Per quanto è sacro, che in parole o in cenni 👢 Nulla per voi traspirerà di quanto Oggi s' è fisso. Il giuramento è questo:

(gli presenta un foglio)

Sottoscrivete.

(legge)

E che, Signor? Non basta?... MARINO

E per altimo, udite. Il messo è in via Che reca al Conte il suo richiamo. Ov' egli Pronto ubbidisca ed in Venezia arrivi, Giustizia ei troverà, forse clemenza. Ma se ricusa, s' egli indugia, o segno Dà di sospetto; un gran segreto udite, E serbatelo in voi: l'ordine è dato Che dalle nostre man vivo ei non esca. Il traditor che dargli un cenno ardisce, Quei l'uccide, e si perde. — lo più non odo

Nulla da voi : scrivete : ovvero ...

(gli porge il foglio)

#### MARCO

MARINO

Io scrivo. -(piglia il foglio e lo sottoscrive).

Tutto è posto in obblio. La vostra fede Ha fatto il più; vinto ha il dover: l'impresa Compirsi or dee dalla prudenza; e questa Non può mancarvi, sol che in mente abbiate Che ormai due vite in vostra man son poste. (parte)

# SCENA II.

# MARCO

Dunque è deciso!... un vil son io... fui posto Al cimento; e che feci?... Io prima d'oggi Non conoscea me stesso!...Oh che segreto Oggi ho scoperto! Abbandonar nel laccio Un amico io potea! Vedergli al tergo L'assassino venir, veder lo stilo Che su lui scende, e non gridar: ti guarda! Io lo potea; l' ho fatto . . . io più nol deggio Salvar; chiamato ho in testimonio il cielo D' una infame viltà . . . la sua sentenza Ho sottoscritta... ho la mia parte anch' io Nel suo sangue! oh che seci!... io mi lasciai Dunque atterrir? ... La vita? ... Ebben, talvolta Senza delitto non si può serbarla; Nol sapeva io? Perchè promisi adunque? Per chi tremai? per me? per me? per questo Disonorato capo? . . . . o per l'amico? La mia ripulsa accelerava il colpo, Non lo stornava. - O Dio, che tutto scerni, Rivelami il mio cor; ch' io veggia almeno

In quale abisso io son caduto, s' io Fui più stolto, o codardo, o sventurato. O Carmagnola, tu verrai! . . . sì certo Egli verrà.... se anco di queste volpi Stesse in sospetto, ei pensera che Marco E senator, che anch'io l'invito; e lunge Ogni dubbiezza ei caccerà; rimorso Avrà d'averla accolta . . . Io son che il perdo Ma . . . di clemenza non parlò quel vile? Si, la clemenza che il potente accorda All' uom che ha tratto nell' aguato, a quello Ch' egli medesmo accusa, e che gl' importa Di trovar reo. Clemenza all'innocente! Oh! il vil son io che gli credetti, o volli Credergli ; ei la nomo perchè comprese Che bastante a corrompermi non era Il rio timor che a goccia a goccia ei fea Scender sull' alma mia : vide che d' uopo M' era un nobil pretesto: e me lo diede. Gli astuti! i traditor! Come le parti Distribuite hanno fra lor costoro! Uno il sorriso, uno il pugnal, quest'altro Le minacce . . . e la mia? . . . voller che fosse Debolezza ed inganno, .. ed io l' ho presa! lo gli spregiava — e son da men di loro! Ei non gli sono amici!... Io non doveva Essergli amico: io lo cercai; fui preso Dall' alta indole sua, dal suo gran nome. Perchè dapprima non pensai che incarco E l'amistà d'un nom che agli altri è sopra? Perchè allor correr solo io pol lasciai La sua splendida via, s' io non potea Seguire i passi suoi? La man gli stesi; Il cortese la strinse; ed or ch' ei dorme,

E il nemico gli è sopra - io la ritiro -Ei sī desta, mi cerca — io son fuggito! Ei mi dispregia - e muore! Io non sostengo Questo pensier . . . che feci! . . . Ebben, che feci? Nulla finora : ho sottoscritto un foglio, E nulla più. Se fu delitto il Giuro. Non fia virtù l'infrangerlo? Non sono Che all' orlo ancor del precipizio ; il veggio , E ritrarmi poss' io. - Non posso un mezzo Troyar?... Ma s' io l' uccido? - Oh! forse il disse Per atterrirmi - e se davvero il disse? Oh empi, in quale abbominevol rete Stretto m'avete! Un nobile consiglio Per me non v' ha : qualunque io scelga, è colpa. Oh dubbio atroce ! - Io li ringrazio, ei m' hanno Statuito un destino ; ei m' hanno spinto Per una via - vi corro: - almen mi giova Ch' io non la scelsi — io nulla scelgo; e tutto Ch' io faccio, è forza e volontà d'altrui. Terra ov' io nacqui, addio per sempre: io spero Che ti morrò lontano, e pria che nulla Sappia di te, lo spero; in fra i perigli Certo per sua pietade il ciel m'invia. -Jo non morrò per te. Che tu sii grande E gloriosa, che m'importa? Anch'io Due gran tesori avea, la mia virtude, Ed un amico -e tu m' hai tolto entrambi.

Or high talls more on the Share the talle There correr told to not land tion from or a care whilers by a month the Contract Victor Parky i street D corclase hashring; cal an che of down

# SCENA III.

Tenda del Conte.

IL CONTE, e GONZAGA

IL CONTE Ebben , che raccogliesti? GONZAGA

Come imponevi ai Commissari; e chiaro Mostrai che tutta delle vinte navi Riman la colpa e la vergogna a lui Che non le seppe comandar; che infausta La giornata gli fu perchè la imprese Senza di te; che tu da lui chiamato Tardi in soccorso, romper non dovevi I tuoi disegni per servir gli altrui; Che l' armi lor tanto in tua man felici Sempre il sarien, se questa guerra fosse Commessa al senno ed al voler d'un solo.

IL CONTE

Che dicon essi?

GONZAGA
Si mostrar convinti
Ai detti miei: dissero in pria che nulla
Dissimular volean; che amaro al certo.
Dei perduti navigli era il pensiero,
E di Cremona la fallita impresa:
Ma che son lieti di saper che il fallo
Di te non fu; che di chiunque ei sia,
Da te l'ammenda aspettano.

### IL CONTE

Tu il vedi,
O mio Gonzaga; se dai fede al volgo,
Sommo riguardo, arte profonda è d' uopo
Con questi uomin di Stato. Io fui con essi
Quel ch' esser soglio; rigettai le ingiuste
Pretese lor, scender li feci alquanto
Dall' alto seggio ove si pon chi avvezzo
Non è a vedersi altri che schiavi intorno;
Io mostrai lor fino a che segno io voglio
Che altri Signor mi sia: d'allora in poi
Mai varçato non l'hanno io li provai
Saggi sempre e cortesi.

# GONZAGA

E non pertanto
Dar consiglio ad alcuno io non vorrei
Di tener questa via. — Te da gran tempo
La gloria segue e la fortuna; ad essi
Util tu sei, tu necessario e caro —
Terribil forse: — e tu la prova hai vinta;
Se pur può dirsi che sia vinta ancora.

# IL CONTE

Che dubbi hai tu?

### GONZAGA

LINES BUSINESSE

Tu, che certezza? Io veggio Dolci sembianti, e dolci detti ascolto, Segni d'amor; ma pur, l'odio che teme Altri ne ha forse?

### IL CONTE

No: di questo io nulla

Sono in pensier. Troppo a regnar son usi,

E san che all' nom da cui s'ottiene il molto

Chieder non dessi improntamente il meno.

E poi — mi credi; io li guardai dappresso:

Questa cupa arte lor, questi intricati Avvolgimenti di menzogna, questo Finger, tacere, antiveder, di cui Tanto li loda e li condanna il mondo, È meno assai di quel che al mondo appare.

GONZAGA

Se pur non era di lor artè il colmo Il parer tali a te.

IL CONTE

No: tu li vedi
Goll'occhio altrui. Quando col tuo li veggia,
Tu cangerai pensiero. Avvene assai
Di schietti e buoni. Avvene tal che un'alta
Anima chiude, a cui pensier non osa
Avvicinarsi che gentil non sia;
Anima dolce e disdegnosa, in cui
Legger non puoi; che tu non sia compreso
D'amor, di riverenza, e di desio
Di.somigliarle. — Non temer; non sono
Di me scontenti; e quando il fosser mai,
Io lo saprei ben tosto.

GONZAGA

Il ciel non voglia

Che tu t'inganni.

IL CONTE

— Altro mi duol — son stanco
Di questa guerra che condur non posso
A modo mio. — Quand' io non era ancora
Più che un soldato di ventura, ascoso
E perduto fra i mille, ed io sentia
Che al loco mio non m' avea posto il cielo,
E della oscurità l'aria affannosa
Respirava fremendo, ed il comando
Sì bello mi parea, . . . chi m' avria detto

Ch'io l'otterrei, che a gloriosi duci, E a tanti e così prodi e così fidi Soldati io sarei capo; e che felice Io non sarei perciò!...

(entra un soldato)
Che rechi?

SOLDATO IN THE PARTY OF

Un foglio

Di Venezia.

(gli porge il foglio e parte) IL CONTE Veggiam.

(legge)

Mai non gli ebbi più amici: a lor la pace
Domanda il Duca, e conferir con meco
Braman di ciò. Vuoi tu seguirmi?

GONZAGA

lo vengo.

Che di' tu di tal pace?

GONZAGA

Ad un soldato

Tu lo domandi?

IL CONTE

È ver. — Ma questa è guerra?

O mia consorte, o figlia mia, fra poco
lo rivedrovvi, abbraccerò gli amici —
Questo è contento al certo. — E pur del tutto
Esser lieto non so — chi potria dirmi
Se un sì bel campo io rivedrò più mai?

# ATTO QUINTO

# SCENA I.

Notte. Sala del Consiglio dei Dieci illuminata.

IL Doge, i Dieci, e il Conte, seduti.

IL DOGE

(al Conte)

A questi patti offre la pace il Duca; Su ciò chiede il Consiglio il parer vostro.

Signori, un altro io ve ne diedi; e molto Promisi allor: vi piacque. lo attenni in parte Quel che promesso avea; ma lunge ancora Dalle parole è il fatto ; ed or non voglio Farle obliar però: sul labbro mio Imprevidente militar baldanza Non le ponea. Di nuovo avviso or chiesto, Altro non posso che ridiryi il primo. Se intera e calda e risoluta guerra Far disponete, ah! siete in tempo: è questa La miglior scelta ancora. Ei vi abbandona Bergamo e Brescia; - e non son vostre? L' armi Le han fatte vostre. Ei non può tanto offrirvi Quanto sperar di torgli v' è concesso. Ma - da un guerrier che vi giurò sua fede, Voi non volete altro che il ver - se il modo Mutar di questa guerra a voi non piace, Accettate gli accordi.

IL DOGE

Accenna assai, ma poco spiega: un chiaro Parer vi si domanda.

IL CONTE

Uditel dunque.
Scegliete un duce, e confidate in lui:
Tutto ei possa tentar; nulla si tenti
Senza di lui: largo poter gli date;
Stretto conto ei ne renda. Io non vi chieggio
Ch' io sia l'eletto: io dico sol che molto
Sperar non lice da chi tal non sia.

MARINO

Non l'eravate voi quando i prigioni Sciolti voleste, e il furo? Eppur la guerra Più risoluta non si fea per questo, Nè certa più. Duce e Signor nel campo, Forse concesso non l'avreste.

IL CONTE

Avrei

Fatto di più: sotto allo mie bandiere Venian quei prodi; e di Filippo il soglio Vuoto or sarebbe, o sederiavi un altro.

IL DOGE

Vasti disegni avete.

IL CONTE OF THE CONTE OF THE PARTY OF THE PA

E l'adempirli

Sta in voi: se ancor nol son, n'è ragion sola Che la man che il dovea sciolta non era.

MARINO

A noi si disse altra cagion: che il Duca Vi commosse a pietà, che l'odio atroce Che già partaste al Signor vostro antico, Sovra i presenti il rovesciaste intero.

Questo vi su riserto? Ella è sventura

Di chi regge gli Stati udir con pace La impudente menzogna, i turpi sogni D'un vil di cui non degneria privato Le parole ascoltar.

MARINO

Sventura è vostra

Che a tal riferto il vostro oprar s' accordi, Che il rio linguaggio lo confermi, e il vinca,

Il conte Il vostro grado io riverisco in voi, E questi generosi in mezzo a cui V'ha posto il caso; e mi conforta almeno Che il non mertato onor di che lor piacque Cingere il loro capitan, lo stesso Udirvi io qui, mostra ch' essi han di lui Altro pensiero.

Uno è il pensier di tutti.

E qual?

IL DOGE

L'udiste.

IL CONTE È del Consiglio il voto

Quello che udii?

IL DOGE

Si; il crederete al Doge.

IL CONTE

Questo dubbio di me?...

IL DOGE

Già da gran tempo

Non è più dubbio.

E m'invitaste a questo?

E taceste finor?

IL DOGE

Si, per punirvi
Del tradimento, e non vi dar pretesti
Per consumarlo.

IL CONTE

Io traditor! Comincio A comprendervi alfin : pur troppo altrui Creder non volli. — Io traditor! Ma questo Titolo infame infino a me non giunge: Ei non è mio; chi l' ha mertato il tenga. Ditemi stolto, il soffrirò; che il merto: Tale è il mio posto qui; ma con null'altro Il cangerei, ch' egli è il più degno ancora.lo guardo, io torno col pensier sul tempo Ch' io fui vostro soldato : ella è una via Sparsa di fior. Segnate il giorno in cui Vi parvi un traditor! Ditemi un giorno Che di grazie e di lodi e di promesse Colmo non sia! Che più? Qui siedo; e quando lo venni a questo che alto onor parea, Quando più forte nel mio cor parlava Fiducia, amor, riconoscenza, e zelo... Fiducia no: pensa a fidarsi forse Quei che invitato in fra gli amici arriva? -Io veniva all'inganno! Ebben, ci caddi; Ella è così. - Ma via - poiche gettato E il finto volto del sorriso ormai, Sia lode al ciel; siamo in un campo almeno Che anch' io conosco. - A voi parlare or tocca, E difendermi a me : dite, quai sono I tradimenti miei?

> IL DOGE Gli udrete er ora

Dal Collegio segreto.

In do ricuso.

Quel ch' io feci per voi , tutto lo feci Alla luce del Sol ; renderne conto Fra insidiose tenebre non voglio. Gindice del guerrier, solo è il guerriero. Voglio scolpanni a chi m' intenda ; voglio Che il mando ascolti le difese, e veggia....

IL DOGE

Passato è il tempo di voler.

IL CONTE

Qui dunque

Mi si fa fonza? Le mie guardie!

(alzando la voce va per uscire)

IL DOGE

Sono

Lunge di qui .- Soldati! --

(entrano genti armate)
Eccovi ormai

Le vostre guardie.

IL CONTE Or son tradito!

Un saggio Pensier fu dunque il rimandarle: a torto Non si stimò che, in suo tramar sorpreso,

Farsi ribelle un traditor potria.

Anche un ribelle, sì: come v'aggrada Omai potete favellar.

> IL DOGE Sia tratto

IL CONTE

Al tribunal segreto.

# IL CONTE

Un breve istante Udite in pria. Voi risolveste, il veggio, La morte mia; ma risolvete insieme La vostra infamia eterna. Oltre l'antico Confin l'insegna del Leon si spiega Su quelle torri, ove all' Europa è noto Ch'io la piantai. Qui tacerassi, è vero, Ma intorno a voi, dove non giunge il muto Terror del vostro impero, ivi librato, Ivi in note indelebili fia scritto Il beneficio e la merce. Pensate Ai vostri annali, all'avvenir. Fra poco Il di verrà che d'un guerriero ancora Uopo vi sia: - chi vorrà farsi il vostro? Voi provocate la milizia. Or sono In vostra forza, è ver; ma vi sovvenga Ch'io non vi nacqui, che fra gente io nacqui Belligera, concorde, usa gran tempo A guardar come sua questa qualunque Gloria d'un suo concittadin: non fia Che straniera all' oltraggio ella si tenga. Qui v'è un inganno : a ciò vi trasse un qualche Vostro nemico e mio: voi non credete Ch'io vi tradissi. E tempo ancora.

IL DOGE

E tardi.

Quando il delitto meditaste, e baldo Affrontavate chi dovea punirlo, Tempo era allor d'antiveggenza.

IL CONTE

Indegno!

Tu forse osasti di pensar che un prode Pei giorni suoi tremava. Ah! tu vedrai Come si muor. Va; quando l'ultim'ora Ti cogliera sul vil tuo letto, incontro Non le starai con quella fronte al certo, Che a questa infame, a cui mi traggi, io reco-(parte il Conte fra le genti armate)

# SCENA II.

# Gasa del Conte.

# ANTONIETTA, E MATILDE

### MATILDE

Ecco l'aurora; e il padre ancor non giunge.
ANTONIETTA

Ah! tu nol sai per prova: i lieti eventi
Tardi, aspettati giungono, e non sempre.
Presta soltanto è la sventura, o figlia:
Intraveduta appena ella ci è sopra.
Ma la notte passò: le ore penose
Del desio più non son: fra pochi istanti
Quella del gaudio suonerà. Non puote
Ei più tardar; — da questo indugio io prendo
Un fausto augurio: il consultar sì a lungo
Tratto non han, che per fermar la pace. —
Ei sarà nostro; e per gran tempo.

### MATILDE

Anch' io lo spero. Assai di notti in pianto, E di giorni in sospetto abbiam passati. E tempo ormai che ad ogni istante, ad ogni Novella, ad ogni sussurrar del volgo Più non si tremi, e all'alma combattuta Quell' orrendo pensier più non ritorni: Forse colui che sospirate, or muore.

### ANTONIETTA

Oh rio pensier! ma almen per ora è lunge. Figlia, ogni gioia col dolor si compra. Non ti sovvien quel dì che il tuo gran padre Tratto in trionfo in fra i più grandi accolto, Portò le insegne dei nemici al tempio?

MATILDE

Oh giorno!

ANTONIETTA

Ognun parea minor di lui, L'aria suonava del suo nome, e noi Scevre dal volgo, in alto loco intanto Contemplavam quell'uno in cui rivolti Eran tutti gli sguardi: inebriato Il cor tremava, e ripetea: siam sue.

MATILDE

Felici istanti!

ANTONIETTA

Che avevam noi fatto
Per meritarli? A questa gioia il cielo
Ci trascelse fra mille.—Il ciel ti scelse,
Il ciel ti scrisse un sì gran nome in fronte...
Tal don ti fece, che a chiunque il rechi,
Ne andrà superbo. A quanta invidia è segno
La nostra sorte! E noi dobbiam scontarla
Con queste angosce.

MATILDE

Ab! son finite...ascolta; Odo un batter di remi...ei cresce...ei cessa... Si spalancan le porte...ah! certo ei giunge: O madre, io veggio un' armatura; è desso.

Chi mai saria s' egli non fosse?...O sposo...
(va verso la scena)

# SCENA III.

# GONZAGA, e dette

ANTONIETTA

Gonzaga!...ov'è il mio sposo? ov'è?... Ma voi Non rispondete? Oh cielo! il vostro aspetto Annunzia una sventura.

GONZAGA

Ab che pur troppo

Annunzia il vero!

MATILDE A chi sventura? GONZAGA

O donne!

Perchè un incurce si crudel m'è imposto?

Ah! voi volete etser picteso, e siete Crudel: tremar più non el fate. In nome Di Die, parlatet ov' è il mie spose? GONZAGA

II cielo

Vi die in form d'ascoltarmi. Il Conte....

Forse è tornate al campo?
GONZAGA

Ah più non torna!

Egli è in disgrazia dei Signori; è preso.

Antondetta

Egli è preso! perchè?

CONZAGA

Ghi danno accusa

Di tradimento.

ANTONIETTA Ei traditore!

Oh padre!

ANTONIETTA

Or via; seguite: preparate al tutto Siam noi; che gli faran?

GONZAGA

Dal labbro mio

Voi non l'udrete.

ANTONIETTA
Ahi l'hanno ucciso!
GONZAGA

Ei vive

Ma la sentenza è proferita.

ANTONIETTA

Ei vive?

Non pianger, figlia, or che d'oprare è il tempo. Gonzaga, per pietà non vi stancate Della nostra sventura: il ciel vi affida Due derelitte. - Ei v' era amico: - andiamo, Siateci scorta ai giudici. Vien meco, Poverella innocente: oh! vieni - in terra V'è ancor pietà - son sposi e padri anch' essi. Mentre scrivean l'empia sentenza, in mente Non venne lor che egli era sposo e padre. -Quando vedran di che dolor cagione E una parola di lor bocca uscita, Ne fremeranno anch' essi, ah! non potranno Non rivocarla — del dolor l'aspetto E terribile all' uom. - Forse scusarsi Quel prode non degnò, rammentar loro Quel che per essi oprò, noi rammentarlo Sapremo. Ah! certo ei non pregò; ma noi,

Noi pregheremo. (in atto di partire)

GONZAGA

Oh ciel, perchè non posso Lasciarvi almen questa speranza! A preghi Loco non v'è: qui i giudici son sordi, Implacabili - ignoti: il fulmin piomba, La man che il vibra è nelle nubi ascosa. Solo un conforto v' è concesso, il tristo Conforto di vederlo, ed io vel reco. Ma il tempo incalza. Fate cor, tremenda E la prova; ma il Dio degl' infelici Sara con voi.

> MATILDE Non v'è speranza? ANTONIETTA

> > Oh figlia! (partono)

# SCENA IV.

Prigione.

IL CONTE

A quest' ora il sapranno. - Oh perchè almeno. Lunge da lor non muoio! Orrendo, è vero, Lor giungeria l'annunzio; ma varcata L'ora solenne del dolor saria; — E adesso innanzi ella ci sta: bisogna Gustarla a sorsi, e insieme. — O campi aperti! O Sol diffuso! O strepito dell' armi! O gioia dei perigli! O trombe! O grida Dei combattenti! O mio destrier! Fra voi Era bello il morir. — Ma — ripugnante Vo dunque incontro al mio destin, forzato, Siccome un reo, spargendo in sulla via:
Voti impotenti e misere querele? —
E Marco, anch' ei m' avria tradito! Oh vile
Sospetto! oh dubbio! oh potess' io deporlo
Pria di morir! — Ma no — che val di nuovo
Affacciarsi alla vita, e indietro ancora
Volgere il guardo ove non lice il passo? —
E tu, Filippo, ne godrai! — Che importa?
Io le provai quest' empie gioie anch' io:
Quel che vagliano or so. — Ma rivederle!
Ma i lor gemiti ndir! L' ultimo addio
Da quelle voci udir! Fra quelle braccia
Ritrovarmi, e — staccarmene per sempre!
Eccole! O Dio, manda dal ciel sovr' esse
Un guardo di pietà.

# SCENA V.

ANTONIETTA, MATILDE, GONZAGA, e il CONTE

Mio sposo!...

Oh padre!

ANTONIETTA
Così ritorni a noi? Questo è il momento
Bramato tanto?....

IL CONTE

O misere, sa il cielo
Che per voi sole ei m'è tremendo. Avvezzo
Io son da lungo a contemplar la morte,
E ad aspettarla. Ah! sol per voi bisogno
Ho di coraggio; e voi — voi non vorrete

Tormelo, è vero? Allor che Iddio sui buoni Fa cader la sciagura, ei dona ancora Il cor di sostenerla. Ah! pari il vostro Alla sciagura or sia. Godiam di questo Abbracciamento: è un don del cielo anch' esso. Figlia, tu piangi! e tu consorte! . . . Ah! quando Ti feci mia, sereni i giorni tuoi Scorreano in pace: - io ti chiamai compagna Del mio tristo destin: questo pensiero Mi avvelena il morir. Deh ch'io non veggia Quanto per me sei sventurata ANTONIETTA A MORTA MATERIAL

O sposo De' miei bei di, tu che li festi; il core Vedimi; io muoio di dolor: ma pure Bramar non posso di non esser lua.

IL CONTE -: O | o | i intide u'

Sposa, il sapea quel che in te perdo - ed ora Non far che troppo il senta. MATILDE TO STANDING OUT S.I.

Oh gli omicidi!

Chedra de L'IL CONTE No, mia dolce Matilde; il tristo grido Della vendetta e del rancor non sorga Dall' innocente animo tuo, non turbi Questi istanti: - son sacri. E grande il torto: Ma perdona, e vedrai che in mezzo ai mali Un' alta gioia anco riman. - La morte! Il più crudel nemico altro non puote Che accelerarla. - Oh! gli uomini non hanno Inventata la morte: ella saria Rabbiosa, insopportabile: dal cielo Ella ne viene, e l'accompagna il cielo Con tal conforto, che ne dar ne torre a iddad

Gli uomini ponno. - O sposa, o figlia, - udito Le mie parole estreme : amare, il veggio, Vi piombano sul cor; ma un giorno avrete Qualche dolcezza a rammentarle insieme. --Tu, sposa, vivi - il dolor vivci, e vivi; Questa infelice orba non sia del tutto: Fuggi da questa terra, e tosto ai tuoi La riconduci - ella è lor sangue - ad essi Fosti si cara un di: - consonte poscia Del lor nemico, il fosti men: le crude Ire di Stato avversi fean gran tempo De' Carmagnola e de' Visconti il nome. -Ma tu riedi infelice, il tristo oggetto Dell'odio è tolto: - è un gran pacier la morte. E tu, tenero fior, tu che fra l'armi A rallegrare il mio pensier venivi, Tu chini il capo: - oh! la tempesta rugge Sopra di te tu tremi, ed al singulto Più non regge il tuo sen - sento sul petto Le tue infocate lagrime cadermi; E tengerle non posso; — a me tu sembri Chieder pietà, Matilde; ah! nulla il padre Può far per te: ma pei diserti in cielo V' è un padre, il sai. - Confida in esso, e visi Ai di tranquilli se non lieti : gi gerto Te li destina. Ah! perchè mai versato Tutto il torrente dell' angoscia avria Sul tuo mattin, se non serbasse al resto Tutta la sua pietà? - Vivi, e consola Questa dolente madre. - Oh.ch' ella un giorno A un degno sposo ti conduca in braggio! Gonzaga, io t' offno questa man che spesso Stringesti il di della battaglia, e quando Dubbii erayam di rivederei a sena de la la Vuoi tu stringerla ancora, e la tua fede Darmi, che scorta e difensor sarai Di queste donne, infin che sien rendute Ai lor congiunti?

Io tel prometto.

Or sono

Contento. E quindi, se tu riedi al campo,
Saluta i mici fratelli, e di lor ch' io
Muoio innocente, testimon tu fosti
Dell' opre mic, de' mici pensieri, — e il sai.
Di' lor che il brando io non macchini coll'onta
D' un tradimento — io nol macchini coll'onta
C un tradito. — E quando squilleran le trombe,
Quando le insegne agiteransi al vento,
Dona un pensiero al tuo compagno antico.
E il dì che segue alla battaglia, quando
Sul campo della strage il sacerdote,
Fra il suon lugubre, alzi le palme offrendo
Il sacrificio per gli estinti al cielo,
Ricordivi di me, che anch' io credea
Morir sul campo.

ANTONIETTA
Oh Dio, pietà di noi!
IL CONTE

Sposa, Matilde, omai vicina è l'ora; Convien lasciarci — addio.

MATILDE

No, padre ...

IL CONTE

Ancora

Una volta venite a questo seno, E per pietà partite.

# ANTONIETTA Ah no! dovramo

Staccarci a forza.

(si ode uno strepito di armati).
MATILDE

Oh qual fragor!

Gran Dio!

(si apre la porta di mezzo, e si affacciano genti armate; il capo di esse si avanza verso il Conte: le due donne cadono svenute)

IL CONTE

O Dio pietoso, tu le involi a questo. Crudel momento; io ti ringrazio. — Amico, Tu le soccorri, a questo infausto loco Le togli; e quando rivedran la luce Di'lor — che nulla da temer più resta.

|   | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
| · |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

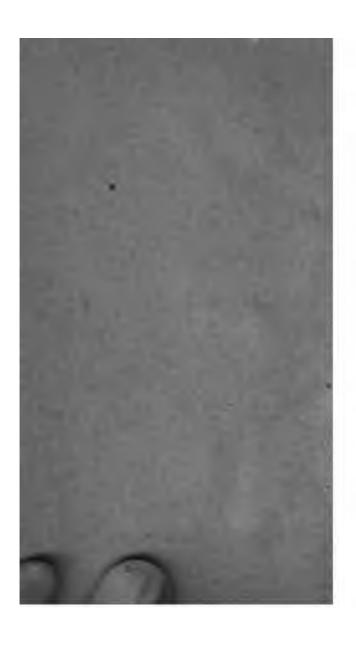

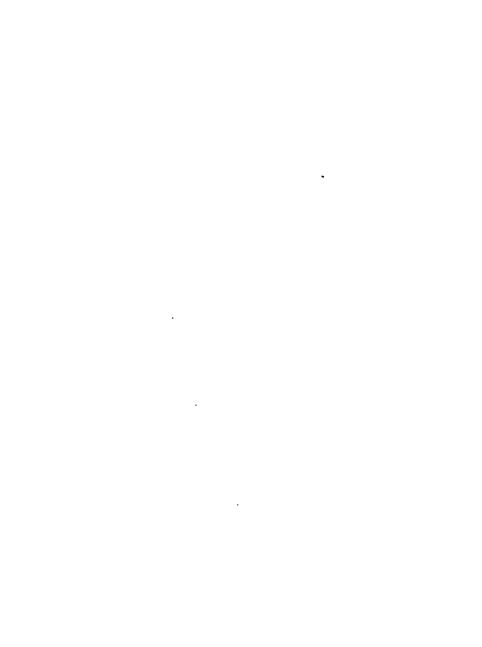

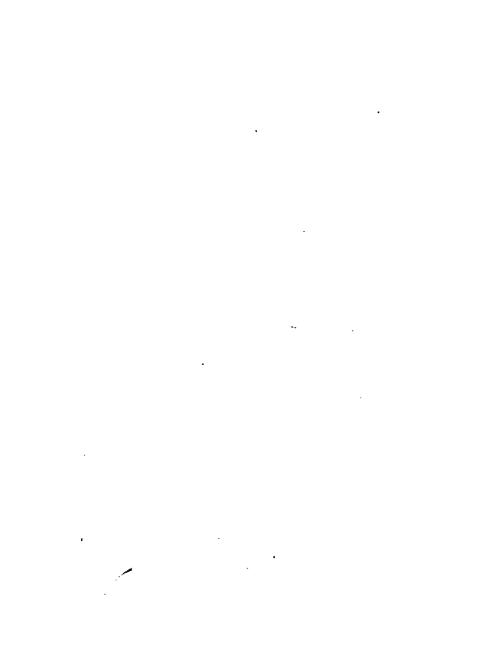

This book should be returned to the Library on or before the last data stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

II 15 60 H



